







on l'on tronne. I shistoin et l'omprimerie une avere l'abeliedhe que celèbre et l'antique te d'es Technolos out de monteurs tes lettres. R 568m air air

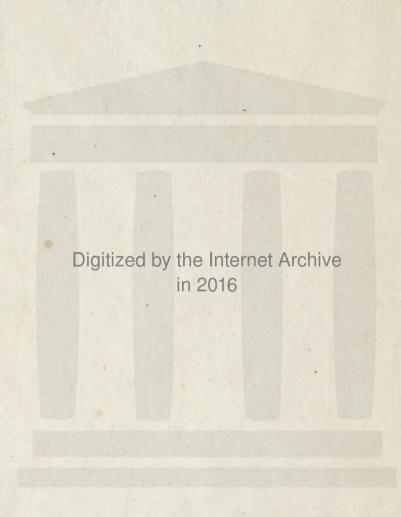

DELLA

# LIBRARIA VATICANA RAGIONAMENTI DIMVTIOPANSA

DIVISI IN QVATTRO PARTI.

Ne' quali non solamente si discorre dell'origine, e rinouatione di essa: mà anco con l'occasione delle Pitture, che vi sono nuouamente fatte si ragiona.

Di tutte l'opere di N. S. Papa SISTO V.

Delle Librarie famose, e celebri del Mondo.

Di tutti Huomini Illustri per l'inventione delle Lettere.

Con l'Agunta degli Alfabeti delle Lingue franiere, e con alcuni Discorsi in fine de Libri, e della Stampa Vaticana, & di molte altre Librarie fi publiche, come priu ate in Roma.

CONTRETAVOLE.

Vna de gli Authori citati, L'altra de' Discorsi, e La terza delle cose notabili, nuouamente posti in luce. ALL'ILLVSTRISSIMO SIGNOR SCIPIONE GONZAGHA CARDINALE DI S. CHIESA.



CON. PRIVILEGIO.

IN ROMA, Appresso Giouanni Martinelli. CID. ID. XC M CON LICENZA DE SVPERIOKI. M





# ALL'ILLVSTRISSIMO SIGNORE SCIPIONE GONZAGHA CARDINALE DI SANTA CHIESA.



Signore) grande, e meraviglio sa sia la varietà, che in tutte le cose, che sono solo solo il Cielo si vede, e vary ancora gli Study, l'Inclinationi, es Inventioni degli huomini: quelli nondi sono stati frà gli altri Eccellenti d'Ingegno giudi-

meno sono stati frà gli altri Eccellenti d'Ingegno giudicati degni di maggior lode, che con il mezo delle lettere hanno procacciato à se immortal gloria, es honore, es altrui vtilità, e giouamento perpetuo. Perciòche senza l'amor delle lettere, non si celebrarebbono più le ragunanze degli huomini, ne si manterrebbono più le Republiche, con le loro Politiche administrationi: mà senza legge, senza Religione, senza humanità, ne vi-

ueressimo quasi ad vso di bestie: conciosia che queste ne insegnano il modo di ben viuere, di bene operare, e di sallire alla contemplatione dell'eterno bene, facendo la Natura nostra tanto illustre, che si appressa poco men che à Dio, e quelche è di maggior consideratione, ne fanno viuere perpetuamēte (mal grado della Morte) cõ l'eterna memoria degli Huomini virtuosi. E quindi auiene, che frà dotti, e scientiati naturalmente intercede con i Pren cipi, & Huomini grandi un certo santo, & indissolubil nodo di amicitia, per lo quale eglino scambieuolmente si giouano, et autano l'un l'altro, quelli col solleuare, es in alzare l'arti, e le virtu, e questi col far celebri, e col consecrare all'Eternità i gesti, e l'Imprese loro gloriose nel Modo. Et inuero giaceriano sotto quello smisurato Mote della mortalità nostra ascose, e sepolte tutte quelle cose, che gli huomini singulari, dalla fortunata Antichità He roi, e Semidei chiamati, hanno sino dal principio del Mo do à tempo di guerra, e di pace valorosamente operato, se lo stile de gli huomini letterati non l'hauesse solleuate fuora dell'oscura nebbia dell'Oblio, e dal cieco fondo di Lethe, in questa chiara, e publica luce, e ciò meritamente,non vi essendo altra cosa nel Mondo, onde l'huomo si si possa acquistar laude, ne chiarel za singulare: poiche tutte l'altre soggette alla variatione, e mutatione del Te po,con esso nascono, e con esso periscono. Hora conoscendo io insieme con gli altri, quato l'Illustrissima Famiglia Golagha per antico, e proprio suo costume siasi sempre di letta-

lettata acquiftarsi eterna gloria, co'l fauorire i nobili Ingegni, & in ogni qualità de huomini esaltare, e gradire sopra ogni altra cosa le lettere, e le buone arti, e quanto V.S.Illustrissima ad vsanza de suoi Maggiori sia cono sciuta generosa Protettrice, e Fautrice de tutte le Discipline, e sciente: conueneuole cosa giudicai trà me stesso, che alcuni miei Ragionameti della Vaticana Libraria, che nuouamente sotto il felicissimo Impero di S 15 T o V. ristorata, es ampliata si vede, vscissero in questo Thea tro del Mondo sotto il chiarissimo suo nome : acciòche quella oscure Za, e deformità, che per se stessi portano dal vetre materno, venisse in qualche parte da i lucidisi mi raggi della Benignità, e Sapiëz a sua rischiarata, & illustrata. Questi ne quali, come in un breue Epilogo, e quasi in picciola Tauoletta si scorge raccolto, e dipinto quanto dal principio del Modo sino à nostri tempi è suc cesso, al sacro nome di V.S. Illustrissima meritamente si doueuano, si perche sendo ella da S1s70, come da benign**o** Padre teneramente amata, e nel sacro Collegio riposta, era giusto ancora, che della felicità dell'Imprese sue, che in essi sono registrate in qualche parte godesse:si anco per che sendo amatrice dell'arti, e delle virtù, pare che si hab bi proposto solamente auanti gli occhi lo scopo di portarsi à beneficio altrui, di giouare ad assaissimi, e di souuenire aiutare, es inalzare le Discipline nobili: titoli veramen. te di lodatissimo Principe, come è lei, es ornamenti d'im mortal memoria del nome suo, con i quali non si hanno da

da paragonare ne le Lauree, ne i Carri Trionfali, che so no à punto à guisa di pomposa Scena, che tosto, che è leua ta dauati gli occhi de Spettatori, tutte quelle varietà, es apparenze subito, anche elle, come ombre, e soni sparisco no. Gli occhi miei dall' altra banda non sono cosi ciechi, che non veggano gran parte dell'imperfettione mia, e quanto il mio Arco tirò lungi dal segno di quell'Idea, la quale quando commandato mi fu ch'io fuori spiegassi, bella più che potei nella mia mente formai: mà le Mate rie altissime si breuemente trattate credo, che potranno fare à sinceri Lettori indubitata sede, quanto senza mia colpa la molta breuità l'habbi scemata la perfettione, e la dignità loro: Perciòche à scriuer diffusamente quanto n**e** Generali Concilij in varij tempi celebrati occorresse, & i Gesti magnanimi,e gli Atti preclari,che da tanti Sõmi Pontefici, & Imperadori, che vi interuenero furono fat ti,e quante cose Heroiche frà gli Hebrei,Chaldei,Egittij,Persi,Greci,Romani,eChristiani auenissero,e quāte celebri Inuentioni da Adamo sino à nostri tempi ritro uate sossero (come per l'occasione delle Pitture, che nella Libraria Vaticana si veggono, era necessitato di fare,) era Materia così ampla, e Campo così spatioso, che hauerebbe stăcata la Penna de i più celebri Scrittori del Mo do, e parerá forse la mia sciocca presuntione, e presuntuosa sciocchelza l'hauer voluto rinchiudere cosi gran Ma re in pi**c**ciolo, & angusto spatio di poca carta. Mà comunque si siano, Ecco, che compariscono innanzi à V.S. Illu-

Illustrisima, per segno, e testimonio della seruitu, e deuo tione mia, hauendo io in questo imitato quei Popoli, che non hauendo Incenso, per esser molto lontani dalle fortunate regioni di Sabei, sacrificano à gli Dei il latte. Ne il dedicarle is queste mie fatighe, su per illustrare il nome di Lei, come sono stati alcuni Scrittori soliti di fare: mà per farne più tosto sotto il suo selice, e benigno Nome la mia Opera più rispettata, e più degna: Percioche no hà V.S. Illustrissima bisogno della mia penna per accrescere di Gloria, lo cui splendore non veggo luogo sopra la Terra, doue co chiaro, es honorato grido di Lei non giunga. Hà ben bisogno la penna mia del fauor suo, per potere qualche honore acquistarne, di che ella è ignuda, e pouera, es insieme sotto lo scudo, eprotettione sua viuer sicura dalle Calunie, dellequali per tutto cosi gran copia si ritroua. Riceua dunque benignamente queste mie fatighe, come sinceramente da me li sono date, e degnisi tenermi sotto la protettione del suo Nome Illustrissimo, al quale humilmente inchinandomi fò riueren La. In Roma il dì 26. di Marzo M. D. X C.

Di V. S. Illustrissima

Humiliss. e deuotiss. Seruidore

Mutio Panfa.

# F\*C FC FC FC FX F\*C

# A BENIGNI LETTORI

GIOVANNI MARTINELLI.

R A lecelebricose, che hoggi in Roma sot to il felicissimo Pontificato di SISTO Vo si veggono (benigni Lettori) mirabili si ma sopra modo è la Libraria Vaticana, la qua le con tato studio è stata da Lui ristorata,

e con tanta magnificeza abellita, che può veramente dir si, che habbi preso nuouo essere, e nuoua luce. Perloche sapendo io che M. Mutio Pansa di Ciuita di Penne, ne ha uea compilato vn vago, e curioso Volume, nel quale nó solamente dell'origine, e rinouatione di essa: mà anco de tutte l'Historie, che vi sono nuouamente dipinte si ragiona:non mi sono restato di vsare ogni diligenza, e studiod'importune preghiere per ottenerlo dal sopradetto Authore, e di giouarne à mio costo il Mondo: accioche apparisse la Magnificenza dell'opere celebri, che hoggi in Roma si veggono, e simanifestasse l'ardente desiderio, che hò di giouarui nella mia professione conuoue cose. Gradite dunque questo effetto della sincera mia vo luntà, che se conosco, che vi sia grato, nó cessarò giamai à beneficio commune mostrarmiui sempre officioso, e compiacerui.



# DELLA LIBRARIA VATICANA.

RAGIONAMENTI DI MVTIO PANSA Academico AGGIRATO detto il CONSTANTE.



#### DELL'VSO DE LIBRI, & inventione delle Lettere.

#### DISCORSO PRIMO.



SSER stato antico l'vso de libri, e delle Librarie si troua in molti Scrittori si Christiani, come Gentili, da quali firaccoglie in vn cer to modo l'vso loro esser stato sin dal principio del Mondo, percioche leggiamo, che Giuda Aposto Giuda Apolo allega in vna fua Epistola il li- stolo.

bro di Enoch, che fu innanzi al Diluuio. E veramente quanto all'inuentione delle lettere delle quali poi furono coposti i libri, ancorche sia grandissima discordanza fra gli Authori, habbiamo nondimeno che furo chi prima iro no trouate da Adamo suoi figlioli, e nepoti nella prima età del Mondo innanzi al Diluuio, le quali poi vénero conseruandosi in Noè, e suoi descendenti; sinche vennero in Abramo, e dopò in Moisè, e di questo parere fu

tignilà.

XV. Della Cit re fù S. Agostino, & Giosefo Authore Hebreo di non Primo dell'an poca authorità, il quale scriue, che i Nepoti di Adamo figliuoli di Seth fecero due colonne, vna di pietra, e l'altra di Mattoni, nelle quali lasciarono scolpite, e scritte tutte l'arti, che da loro furono ritrouate, & afferma, che egli vide vna di queste colonne in Siria; dalle quali credo, che gli Egittij dopoi imparassero il modo di scriuere, e di fignificare i loro misteri, co quei caratteri, che sono chiamati Hieroglifici in varie, e diuerse Piramidi, delle quali sù già si copioso l'Egitto, Obelischi del. che hoggi ancora se veggono in Roma, doue furono l'Egitto in Ro da quei primi Imperadori trasportate. Et èciò cosa

Adamo.

molto credibile perciòche leggiamo, che Adamo sù Perfettioni di creato in somma perfettione da Dio, e di tanto sapere,e di tanta cognitione ch'egli impose il nome à tutte le cose secondo la loro proprietà e natura, e che niu no intendesse mai si bene i giri de Cieli, i mouimenti de pianeti, e delle stelle, e cognoscesse si perfettamente la natura dell'herbe, delle piante, degli animali, e di tutte l'altre cose del mondo quanto egli. Onde è da credere ch'egli anco trouasse il modo di poter fare, che si conseruasse di ciò la memoria ne posteri. Confer

Lib.7.cap vlzimo.

ma questo Plinio lo Scrittore dell'historia naturale, Vary inuento doue dopo l'hauere posto il parer de diuersi, circa l'inridille littere. uentione di esse, come alcuni dissero esser state trouate nella Siria da gli Assiri, & altri in Egitto da Mercurio, e che in Italia fossero portate da i Pelasgi, &in Gre cia da Fenici, e da Cadmo Capitani di essi, e che Palamede nella guerra di Troia ne aggiuse quattro altre, conchiude che à lui pare, che le lettere fossero eterne, che è quasi à dire, che cominciaro co'l Mondo. Di qui si raccoglie esser vana l'opinione dicoloro che dissero gli Egittij essere stati inuetori delle lettere e dell'arti, come tiene Diodoro Siculo, doue dice Mercurio hauerle trouate in Egitto; quantunque il medesmo Diodoro altroue dica, che altri hanno hauuto per opinio-

Lib. s.

Lib. 4

neha-

ne hauer prima hauute le lettere, quei di Ethiopia, e che da loro l'impararono gli Egittij. Di qui si raccoglie ancora che non sù Moisè il primo inuentore delle il primo inuelettere, come alcuni Giudei, e Christiani affermano tor delle listaper esser stato il più antico de gli altri, à quali si attribuisce l'inuentione di esse, come fù Cadmo il quale fù Cadmo in che nel tépo che Ottoniel era Duca e Capitano di Israele, tempo fosse. che fu quarantasette anni dopo che sù data à Moisè la legge scritta, e che da Moisè impararono le lettere: poi quei di Egitto, e che costoro le diedero à quei di Fenicia: donde poi le trasportò Cadmo in Grecia, se bene Attabano, & Eupolemo Authorigentili, dicono Moise & Mer che quel Mercurio, che affermano tutti hauere inse-curio essere il gnato le lettere in Egitto, era Moisè da gli Egittij do alcuni. chiamato Mercurio. Di qui si vede ancora, che l'inuen tione delle lettere fù più antica che non crede Filone Authore Hebreo, il quale disse hauerle ritrouate Abra Abramo non mo: poscia che eome si è detto furono ancora à tempo esser stato pri di Adamo, e suoi figliuoli, e vennero poi conseruadosi mo inuentor in Noe che fu huomo litterato e dotto, & è da credere che con esso lui lescampasse nell'arca, benche dopo la confusione delle lingue, che auuenne nella edificatione della Torre di Babelle, la maggior parte delle genti perdessero le lettere, e la cognitione di esse rimanesse solamente nella famiglia di Heber, da chi poi desce-discesero. fero gli Hebrei, i quali non perderono la lor prima lin gua, come afferma Agostino, Eusebio, & la maggior XV. della Cieparte de dotti del nostro tempo. E Filone, e gli altri, X della preche pensarono Mosè hauer trouate le littere hebbero par. Euang. in questo cagione de ingannarsi, perche è manifesto, che i libri, & l'historie scritte da Moisè sono piu antiche, che niuna altra che sia al Mondo, ne che la sapien- Moisè esser za degli Egittij, ne la Filofosia de Greci, come proua più antiche di Agostino, ò Giosefo scriuendo contra Appione Gramatico, & similmente Eusebio, e Giustino Martire. Nel medeme E che auanti Moisè fossero le lettere, si proua perche

Historie di

tro-

Egitty.

Moise apprese trouiamo scritto ch'egli apprese in Egitto sotto Farao pienza de gli ne l'arte, e la sapienza de gli Egittij, ne sò come hauerebbe possuto ciò fare se loro prima non hauessero hauute lettere, se ben sappiamo che haueuano alcune imagini dette Hieroglifice, con le quali la maggior parte delle loro scieze insegnauano, e dimostrauano. Lodi delle let- Basta comunque si sia l'inventione delle lettere, è stata

tere.

veramente divina, come quelle che sono guardia, e difesa di tutte l'altre inuentioni; e che senza esse niuna se ne può sostentare, e sono di tanto valore, che fanno gli huomini quasi immortali; poiche le cose che sono mille anni passate ce le fanno presenti, e quelle che sono lontane le congiungono insieme, e le comunicano come se non si separassero. Per esse si sanno, & imparano tutte le discipline, insegnando à i presenti tutto quello che seppero, & imparono i passati, & conseruan do per quelli che han da venire quello che vanno ritrouando i presenti, & in somma l'vtilità che ne recano, e quasi infinita, & in esplicabile, e per ciò meritamete diuina piu tosto, che humana la loro inuetione può littere à tem. dirsi. L'ordine de' caratteri qual fosse à tempo antico non me pare che sia da cercarsi: sendoche quello puotè essere à voluntà e beneplacito dell'inuentore, come

Ordine delle po antico.

le littere perduti.

distintione furono collocate in quell'ordine che hog-Inuentori del- gi si vede. E perche molti dopoi successiuamente agcke molti cre. giunsero dell'altre, ò pure noui caratteri ritrouarono per questo infiniti furono creduti inuentori di esse, de quali parlaremo à bastanza disotto quando delle

ogni giorno vediamo farsi da quelli, che fanno cifre, & altri fegni in loco di lettere communi, i quali no ofseruano ordine alcuno; bé è uero che poi per maggior

Pitture della Libraria Vaticana ragionaremo, fra le quali sono l'imagini, di tutti coloro. che per inuentione di lettere, ò per aggiuntione furono celebri al Mondo.

DEL-

## Della Carta degli Antichi, de Papiri de Romani delle sorti di essi, e di quella de nostri tempi.

#### DISCORSO II.

TAuendo sinhora ragionato delle lettere è conueneuole, che si ragioni anco della carta, per essere materia, e soggetto di esse, & in vero in che cosa si scriuessero le lettere à tempo antico, non è di poca difficul tà risoluere; poscia che non si hà cognitione per scritture in che scriuessero quelli che furono auanti al Di-uesse auanti il luuio, se non quanto habbiamo detto di sopra, che i Dilunio. Nepoti di Adamo, e figliuoli di Seth. scrissero l'arti in quelle due colonne delle quali habbiamo ragionato, pur dal Diluuio in quà tutti gl'Authori dicono, che al principio non haueuano gli huomini carta:ma scriueuano in foglie di Palme, e però dura sino al di d'hoggi chiamarsi fogli quei de libri. Dopò scrissero in scorze Fogli de libri d'Alberi, e massimamente in quelle che con minor dissi perche cosi des cultà si staccano dall'albero, come è quella dell'Alno del Platano, del Frassino, & dell'Olmo, e queste erano le scorze interiori, che sono fra il legno & il ruginoso di fuori, delle quali sottilmente cauate se ne faceano libri congiungendo l'vna artificiosamente con l'altra, Libri de care perche queste in Latino si chiamano Liber, di qui ta donde detnacque, che cosi si chiamano i libri: benche piu non si " faccino di quella materia. Trouò poi l'acutezza dell'ingegno humano, che tutta via veniua più suegliandosi modo di scriuere in fogli di Piombo sottillissimi, Piombo vsato che chiamauano lamine, delle quali faceano libri, e co per scriuere. lonne particulari persone. Fù ritrouato dopò il modo Tele incerate de scriuere da gli antichi in certi panni de lino bruni- messe ad vso ti e cerati, ne quali non scriueuano con penna:ma con perscriuere.

con vna picciola canna, ò calamo come hoggidì anco scriuono alcuni, e come dice Plinio si troua appresso Homero che auanti il tempo de Troiani era l'uso di queste Tauole incerate, e Mutiano stato tre volte con fole come riferisce il medemo scrisse che estendo egli presidente nella Licia haueua letto in vn certo tempio in vna di queste vna epistola scritta da Troia da Sarpe done, Rè della Licia, il quale diede foccorso à Priamo nella guerra che egli hebbe contra i Greci doue egli finalmente da Patroclo restò morto. In processo di tempo fu ritrouato il modo di scriuere in Pergamino fatto di pelle di pecore, di che ragiona Herodoto, la inuentione de quali attribuisce Varrone à quei di Per Carta pergamina da chi gamo città dell'Asia nelle ripe del fiume Caico de qua ritrouata, e li era Rè Eumene, e che perciò si chiamo Pergamino e da costui come vuol Plinio fu la prima volta mandata in Roma, se bene Eliano dice esser stata mandata da

perche cost des ta.

Lib. 7.

Lib. 22. delle sue antiq.

scritti in pergamine. cra scrittura lomes .

descrittione.

Attila similmente Rè di Pergamo. Mà Giosefo authore Hebreo fà più antico lo scriuere in pelli, e dice chc Libri de Testa i Libri degli Hebrei che precedettero tanto in antimento vecchio quità Eumene egli altri, erano scritti in pelli, e narra, che quando Eleazaro Prencipe de Sacerdoti man-Libri della sa dò i Libri della Sacra Scrittura à Tolomeo per i settãmandatià To due Interpreti, perche la traducessero dalla lingua He brea nella Greca, il Rè Tolomeo Filadelfo si spauentò e merauigliò molto della fottigliezza di quelle pelli, ò pergamine, di modo che lo scriuere in esse fù cosa più facile, e durabile che l'altro più antico delle scorze, e delle foglie, & è da credere che ciò nó fosse ancora tro uato in Egitto, poscia che Tolomeo il Rè tanto sene Papiri, eloro merauigliò. Fù poi trouata vna certa forte di carta che si faceua da certi piccioli alberi chiamati Papiri, che è vna sorte di giunchi simili alle canne, che nascono ne' lagumi del Nilo, se ben Plinio dice, che ve ne sono nella Siria appresso il fiume Euphrate. Hanno questi alberi certe foglie picciole fra la scorza, e la medolla,

che

che leuandole sottilmente con punte di aco, con certa mistura, che li faceuano di farina ben cernita, & altre cose si scriueua in essa, facendosene carta, e della parte interiore se ne facea più bella, e delicata, e così secodo le sorti haueua diuersi nomi & vsi, e chiamauasi da questo istesso Frutice Papiro: il cui nome sino à nostri tempi è durato, & attribuito da molti, anco alla no stra carta, che si fà di stracci di lino; forsi perche il medesmo vso presti à noi questa, che soleuano i Papiri in quel tépo. Èt io affermo hauer visto vno di questi Frutici in Roma, mostratomi dall'Eccellente Signor Ca- Castor Dura stor Durante di buona memoria mio precettore, mentre studiaua in quel Collegio, il qual me disse, ch'era venuto da Egitto, & l'hauea hauuto da Padoa dal Signor Cortuso intédentissimo della professione de sem plici, dal quale hauea riceuute cose più mostruose, & admirabili, come io stesso più volte hò visto, e spetialmente vna di queste carte di Papiro.

Hor la prima inuentione della carta fatta da questi do ritrouati. Papiri M. Varrone afferma, che fu nel tempo di Alessandro Magno quando si fondò Alessandria; ma Pli-nio proua esser stata più antica per i libri, che Gneo ma Pompilio Tarentino trouò nella sua vigna nel Ianicolo in vna ritrouati. cassa di Marmo, doue erano insieme riposte l'ossa di Numa Pompilio, i quali erano di Papiro, e si sà certamente, che Numa fu più antico assai d'Alessandro. Di Varie sorti de questa carta varie furono le sorti appresso Romani: per papiri. cioche vna sorte di carta vi era, che fu detta Hieratica, comeriferisce Plinio dedicata solamente à i volumi Lib. 13. cap. Religiosi, la quale dopoi per l'adulatione prese il no- 12. me di Augusto, e fu detta Augustana, come la seconda raica. de Liuia sua moglie, che su detta Liuiana, non altrime Caria Augu. ti, che appresso di noi adesso, si dice la carta Imperiale, uiana. e la Regale. Ve ne fù anco di quella, che si chiamaua Amphiteatrica dal luogo, doue si faceya facendosi for si in qualche luogo nell'Amphiteatro, & il primo che teatrica.

Papiri, quan-

comin-

Carta da chi

miana.

zicas. Carta Empo. retica.

tiches.

Carta di Claudio.

po volumi di Gaio, e Tiberio Grachi, di Cicerone del

cominciasse à batter questa carta in Roma fu vn certo ta in Roma. Fannio, il quale in modo l'assottigliò, che di plebeia, che era la fece principale, e dettegli il nome, onde fu detta Fanniana, e quella che non era cosi ben curata ri mase nel suo primo nome di Amphiteatrica, e qste erano le migliori spetie di carta, che fossero à quel tem-Caria Saitica po. Dopoi fu la Saitica cosi detta da vna Città, doue si faceua: nella quale era grandissima fertilità de Papiri,

e faceuasi de piu vili pezzi. Ve n'era anco vn'altra fatta Carta Tenio- di materia più vicina alla corteccia detta Teniotica da vn luogo doue si faceua, la quale si vendeua più per peso, che per bontà. Vltimamente era l'Emporetica hoggi detta carta straccia inutile à scriuere: mà adoprata solo à fare inuolture, e coperta all'altre carti, e nelle merci, e per questo fù detta, e si dice ancora carta da mercatanti. E tutte queste sorti di carta erano fra lo delle carti an ro molto differenti, percioche l'ottima era di larghezza di 13.dita, la Hieratica di due manco, la Fanniana era di diece, e di vno meno l'Amphiteatrica, manco af-

> fai la Saitica, e la cortezza dell'Emporetica non pasfaua sei dita. Oltra ciò era tenuta in gran stima la carta di Augusto si per lo candore si per la politezza di es-

sa, la quale per troppo tenuità non sopportaua quasi la pena, & oltre aciò sugaua, e faceua trasparer le lettere, e perciò al tempo di Claudio Cefare li fù tolto il Prin cipato, e fattone vn'altra chiamata Claudia dal suo nome, la quale fù anteposta à tutte l'altre, e fu lasciata l'authorità dell'Augusta à scriuere Epistole Imperiali, la Liuiana ritenne la sua authorità, la quale niente ha uea della prima: mà tutte le cose della secoda, e di que sta carta fatta di Papiri, siseruirono gran tempo i Romani della quale furono fatti molti libri, e come rife-Lib. 13. cap. 12. risce Plinio se ne viddero ben spesso scritti al suo tem-

> Diuo Augusto, e di Virgilio. E che questa carta fosse buona, e durabile si racco.

glie

VATICANA.

glie da quello, che fù detto di sopra de i Libri de Nu-Libri di Numain che tepo ma, i quali furono trouati à tempo, che erano Conso-ritrouati. li. P. Cornelio. L. F. Cethego. M. Balbio, e Q. F. Pamphilo, e dal Regno di Numa sino à questi si troua, che vi intrauenne lo spatio di 53). anni, e fù pur gran merauiglia, come potessero durar tanto, che non si corrompessero, massime essendo stati sepolti, e sotterrati. Del numero di questi libri, e gran discordia fra gl'Au-Libri di Nuthori, percioche dicono alcuni, che fossero due, come ma quantifos Liuio, & hauerli ritrouati Lucio Pitilio, con cui si cocordano Lattantio, e Plutarco nella vita de Numa. Al tri dicono, che furono quattordeci, sette delle leggi de Pontefici, e sette altri de' precetti Pithalgorici di Filosofia. Altri dicono esfere stati dodeci, come Varro ne nel libro delle antiquità humane. Tuditano però Lib. 2. scriue esser stati tredeci de decreti di Numa, se bene Antia dice efferstati due Pontificali Latini, & altre- Libri di Nutanti Greci continenti precetti di Filosofia Pitago- ma brucciati. rica, e che perciò furono abbruggiati da Q. Petulio che. Pretore. Basta che l'inuentione della carta de Papiri durò per molto tempo appresso de Romani, e se ne secero molti libri scritti da varije diuessi Authori, come

habbiam detto di sopra: Vltimamente si è trouata la carta de nostri tempi, carta de noinuentione veramente celebre, con la quale è stato in- stritempi. uestigato il modo di comporre se di far libri in grandissima quantità. Fassi essa di stracci di lino battuti be ne, & è gran merauiglia, come da cosa sivile si causila perpetuita, &l'immortalità delle cose memorabili chè fanno gli huomini. Battesi per tutto il Mondo, & in Italia spetialmente, doue se ne fanno varie sorti della mezzana, della piccola, della grande di tanta bianchezza, e perfettione, che nonsi potrebbe desident più bella. Et in questa come in più perfetta si st impano libri, e volumi de tante sorti, quante hoggi si veggono al Mondo, deposti gia da parte i Papiri, de Per-

gami

gamine, e l'altre che hanno dato occasion di ritrouar questa ne i tempi de' nostri maggiori.

De varij Caratteri delle lettere de i linguaggi del Mondo, e quali siano i principali.

### DISCORSO

lettere de qua te forti.

Arij sono, e diuersi i Caratteri delle lettere, e di tante sorti, di quante (secondo il parer di alcuni) sono i linguaggi del Mondo. Imperò l'opinione di costoro à me non piace: percioche vedemo espressame , te molte nationi de diuerfilinguaggi feruirfi di vn me desimo carattere, come per essempio sono Francesi, Spagnuoli, Inglefi, Italiani, & altri, i quali tutti, benche siano di diuerfo Idioma, seruonsi però di vn mede-Tre sorii prin mo carattere delle lettere Latine. Onde credo io che vatteri di lette tre siano solamente le sorti de caratteri di esse, secondo chetre sono i linguaggi principali, cioè Hebraiche, Greche, e Latine, eche tutte l'altre secondo che pali del Modo più, ò meno si accostano à queste lingue, cosi anco più, e meno varijno di conformità, e che questi tre siano come tre generi principali, sotto i quali si comprenda no molte specie, e cosi sotto l'Hebraico si comprenda no l'Armeniaco, il Caldaico, il Siriaco el'altre, per esser come dicono costoro non sò che di conformità frà di loro. Et in vero sappiamo, che quei medemi caratteri, che dalla Frigia furono da Cadmo trasportati nella Grecia, quei medemi seruono alla Misia, alla Macedonia, & a mille altre prouintie, le quali tutte Caratteri de Sno differenti di Idioma, Vediamo similmente, che lettere Gotest- i Go hi, i Vandali, e gli Hunni ritengono lettere poco amli à inostri. differen dalle nostre il simile si vede de Germani Po

cipali de Ca-Tre sono i linquaggi princi-

lacchi, & antie nationi, straniere, & tutto ciò come credo

credo, perche il loro parlare, si accosta più all'Idioma Latino, che à qualfiuoglia altro, e però queste tre sor te di lingue, fra le settatadue, che se ne causorono nella cófusione della torre di Babelle, hanno sepre ritenu to il primo luogo, & in esse sono stati scritti la magior parte de libri del Mondo. Honorare furono queste dal Sig. nostro, Christo Giesù il quale volse, che con queste tre sorte di caratteri fosse scritto da Pilato il iltitolo, che li fù posto sopra il capo nel legno della Santa Croce, che hoggi ancora si vede in Santa Croce in Gierusalemme à Roma ritrouato al tempo d'Innocentio VIII. in mezo della Chiesa, doue era stato più di mille anni auanti dall' Imperador Valentiniano riposto: ilche fu à punto in quel giorno, che Ferdi-nado Camerica par a opagna, che Reina Itabella sua moglie, presero à forza la Città di Granata, e da po- cinà di Grater de Moritolsero quel Regno. Furono ben scritti de libri in molti altri diuerfi linguaggi, come in Arabico, nel cui carattere furono scritti la maggior parte de' li bri di Filosofia, di Medicina, e d'Astrologia al tempo, che bandite dal furor de Gothi le buone arti da Italia, e da Europa furono quelle appresso à gli Arabi, e i Mauritani popoli barbari ricourate, e riceuute : similmete in Armeniaco, Siriaco, Egittiaco, Frigio, France se, Spagnolo, & altri: nondimeno questi furono pochi in comparatione à quelli, che in Hebraico, Greco, e Latino furono scritti: Tanto piu che in queste tre nationi fiori la Monarchia del Mondo maggiormente, del mondo in, che nell'altre:onde si può credere, che questi linguag- che nationi fio gi si distendessero più di tutti.

Mà qual fosse il primo linguaggio del Mondo, nel quale parlasse Adamo, e suoi figliuoli, non è cosi facile à risoluere: percioche alcuni vogliono, che fosse il Fri gio:altri il Caldeo: & altri altramente sentono. Imperò à me piace in questo l'opinione di Augustino, il qua le mouendo questa questione dice esser stata la prima tà di Dio.

Titolo dellas Croce di Chri Sto Scritto ins tre linguaggia

Titolo della Croce quando ritrouato.

nata liberata da Mori.

Libri Ayab .-

risse più.

Primo liquaggio del mondo qual foste.

lingua l'Hebrea, che hoggi possedono i Giudei, nella quale tutti prima s'intendeuano: ilche si raccoglie sag giamente dal Testo della Sacra Bibia; percioche ne He ber, dal quale discesero poi Abramo, e gli Hebrei, ne quei del suo lignaggio si volsero trouare alla edificatione della Torre di Babelle: onde quella famiglia, che non hauea consentito à quel peccato, non partici-Lingua He- pò di quella pena: e perciò è da credere, che in Heber,

ta in Heber.

brea conferua & sua famiglia se restasse la prima lingua Hebrea, non confusa, e che in quella casata rimanesse ferma tutti gli altri perdendola, e che da questo Heber hauesse poi il nome di lingua Hebrea, come affermano molti Giudei: di modo che si crede, che questa fosse la prima lingua, nella quale parlasse Adamo, e quei della prima età remanendo salumini in la como su fuccione della prima mo, e Iacob, e dopò in essa scriuesse Moisè: anzi le Tauole della legge, ch'egli riceuette da Dio, nel Monte in chelingua. Sina, erano scritte in lingua Hebraica, come hoggi an

Tanole della antica legge Critte.

ue trasportate già da Tito, e Vespasiano Imperatori, nel tempo, che distrussero Gierusalemme, con molte Lib. XV. delle altre spoglie, come l'Arca fœderis, la verga di Aron si conseruano, e di questo parere è anco Isidoro.

cora si possono vedere nella Basilica Lateranense: do-

Ethimol.

La confusione poi delle lingue si causò dalla superbia di Nembrotte Lisnepote di Noe, che discese da lui per la linea di Can; il qualcarcordandosi del Diluuio, che haueua vdito dire hauere Iddio sopra la terra mãdato, determinò fare vna Torre, che giongesse al Cie-

Torre di Babilonia da chi fabricata.

lo, con pensiero di contrastar con lui; e trouò tanti, che à questo vano edificio lo aiutarono, che crebbe l'opera incredibile, c superba di maniera, che come scriue Nel primo lib. Giosefo, ella era di si largo, e prosondo fundamento, che, benche fosse di quella altezza incredibile, che si

Lib. Is. delle Ethim. Torre di Ba-

delle antiq.

scriue:parea nondimeno essere più larga, che lunga: E se è vero quel che dice Isidoro, ella era di altezza cinque milia, e cento settantaquattro passi tutta lauoratadi

belle quanto alta.

ta di pietre, e di certo bitume fortissimo, del quale sono molte minere in quelle parti. Mà volendo Iddio castigare l'opera, e pensiero tanto superbo, quantunque no con la pena, che meritauano, diede incontinente tante diuerse maniere di parlare, e tanta confusione de lin gue, che quelli, che in vna fola lingua prima fe intede uano, in settantadue linguaggi posciasi diuisero: peril che si lasciò à dietro l'opera, e ciascuno, con quei, che s'intendeuano, insieme andorono ad habitare in diuer se parti del Mondo; donde poi vscirono co'l tempo tanti volumi scritti in tante sorte di linguaggi, quanti si veggono al Mondo. Ruinò da fundamenti la Tor-Babilonia dore, e nel luogo di essa fu fabricata la superba Città di dissicata. Babilonia: della quale così gran cose si narrano, sù la riuiera dell'Eufrate, la quale fù poi successiuamente da Semiramide, e da Nino mirabilmente accresciuta, &ingrandita: Non restarò qui di dire, come la lingua Toscana, la quale hoggi è di tanto preggio in Italia, & Lingua Tosca in Europa, che giostra quasi diparo con la Latina, fu na. tenuta da molti per la Quarta lingua principale del Mondo, & in ciò non mancano delle ragioni, e delle authorità, le quali perche sono à lungo trattate da altri, non intendo di raccontare nel presente discorso.

Dell'Inuentione della Stampa, e quando fosse la prima volta in Italia.

#### DISCORSO IIII.

Criueuansi dunque in varie sorti de linguaggi i libri à tempo antico, ma però tutti à mano, percioche non era ancora la mirabile inuentione delle Stam pe. Et però i Libri erano rari, e cari. Onde leggiamo, che Platone venuto in Italia per desiderio di vdir Pithago-

tone.

thagora, comprò con tutta la necessità, che egli haue-lao quanto co. ua del viuere, i libri di Filolao Crotoniata della setta prati da Pla- Pithagorica, donde inserì poi molte cose nel suo Timeo, cento mine di argento, che è prezzo grandissimo percioche ogni mina è di cento dramme. E molti altri leggiamo, che spendessero gran somma de denari in comprar libri, ilche aueniua per penuria di essi: percio

Lodi della Stå pa.

che per esser scritti à mano non così facilmente poteuano in tanta copia ritrouarsene. Di qui si può vedere di quanta vtilità, e giouamento fosse la mirabile inuetione di stampare i Libri:posciache con tanta facilità, e prestezza se ne imprimono tante migliaia, Inuentione veramente diuina, poiche per essa si conserua la me moria di tanti huomini Eccellenti, che fiorirono ne fe lici secoli passati, laquale senza alcun dubbio si saria: perduta, se non fosse stato il beneficio delle Stampe, e molti, che hora viuono, non sudarebbeno nelle lettere, e nell'arme, come fanno per desiderio di honore, se non sperassero, che le farighe donessero viuere piu che la vitaloro per mezo dell'immortalita di cosi celebre inuentione. Di questa è commune opinione, che Stamparitro. fosse ritrouatore in Europa l'anno della nostra salute uata in Ale- M. CCCCXLII. Giouanni Cutemberto Tedesco. E magna, e qua- facendosi i primi Caratteri di stampare in Magonza

Città di Alemagna, vn'altro Tedesco chiamato Corra do la portasse in Italia sedeci anni dopoi, che funel M. CCCCLVIII. ancorche il Volaterrano dica, che furono dui fratelli Alemani quei, che vennero in Ita-Stamba in Rollia: e che nell'anno M CCCC LXV. à tempo di Nicola V. stamparono in Roma, in casa del Sig. Pietro de Massimi, & i primi libri, che furono stampati, furono i

ma.

Libri primi Libri di Augustino della Città di Dio, e le diuine Instapatiin Ro- stitutioni di Lattantio Firmiano. Nondimeno, per ma qualifof- quelche si legge nelle Historie della China trouiamo Stapa molto effer stata l'invention della Stampa più antica: & i auanti nella Chinesi affermano essa hauer hanuto principio nel lor

Europa.

Regno,

Regno, & essere stata trouata da vn'huomo, che essi honorano come Santo: e che tenendo i loro Progenitori molti anni dopoi comercio nell'Alemagna dalla parte della Russia, e della Moscouia, che sono più commode per fare il c mino per terra, vi fosse portata questa inuentione, e che anco i Mercanti Alemani, che veniuano alla China per il Mar rosso, & per l'Arabia Felice, portassero alcuni libri stampati, nel lor paese, i quali venendo alle mani di Cutemberto predetto tenuto Author della stampanelle Historie, gli dessero il lume, ch' egli comunicò poi à gli altri: Ilche essendo vero, co me essi tengono per scritture authentiche, e necessario; che questa inuentione passasse da loro à noi, e tanto maggiormete questo è da credere, quanto si trouano hoggi nella China molti libri stampati più di cinquecento anni innanti, che l'inuention di Alemagna hauesse principio secondo il nostro computo; si come si legge ne' libri dell'Historie di ql Regno. Ne è da merauigliarsi di ciò, perche l'Artigliaria roina della gloria militare fù cognosciuta, & vsata molti anni prima Artigliaria, nella China, che in Europa, nella quale fù ritrouata quando ritrosecondo la commune opinione l'anno della salute uata in Euro-M. CCC XXX. da vn Tedesco, & questa era gia molti anni prima ritrouata da Vitei primo Rè della China, Artigliaria che fu grande incantatore, insegnatali, come dicono i trouata pri-Chinesi, da vno spirito, che vsci di terra. e veramente na, che in Eul'inventione di essa fù cosa Diabolica, poiche hà di già ropa. mandato in ruina il Mondo. Mà comunque si sia basta, Artigliaria in che l'inuentione della Stampa è stata mirabile, e frut-uentione diatuosa assai: poiche per lei tanta multitudine de libri, bolica. che erano smarriti, e nascosi, sono venuti in luce in gra de vtilità de gl'huomini, col'aiuto de quali riescono ta ti letterati, quanti hoggi sono in tutte le parti della Christianità, che per innanzi per diuenir tali si penaua molto. Fiorisce hoggi in tutte le parti del Mondo, mà stampa dosse spetialmente nella Francia, nell'Alemagna, & in Ita-fiorisca.

lia,do-

lia, doue tuttauia in quelle celebri Città di studio, che vi sono, si veggiono tanti Libri in cosi bella forma stăpati, che inuitano gli huomini mal lor grado à legger-li: & si è vista à tempi nostri condotta à tanta perfettione, che sono stati in quest'arte molti huomini Eccellen tissimi, ch'oltre l'essere Stampatori celebri, surono anco molto dotti, come sù Aldo Manutio, Badio, Frobenio, e gli altri diligentissimi nella correttione, e verità della lettera.

Huomini celebri nell'arte della stampa.

Dell'Inuentione delle Librarie, e quali fossero le più celebri al Mondo.

#### DISCORSO V.

T Auendo sin'hora ragionato di lettere, di carta, di linguaggi, e delle stampe, le quali sono tutte cose, che necessariamente concorrono alla compositione de'libri, per essere in vn certo modo i primi elemen ti di essi; è conueneuole, che ragioniamo hora de Libri, e delle librarie, e di quelle più celebbri, che furono al Mondo, accioche apparisca poi la grandezza, e la suntuosità della Vaticana; della quale siamo per ragio nare no' seguenti Discorsi. Che i Libri siano stati antichissimi, si può raccognere da molti luochi della Scrittura sacra: percioche trouiamo esser fatta mentione del libro di Enoch, del libro delle guerre del Signore, e del libro de Giusti del Signore, del libro di Samuel Profeta, del libro di Natan Profeta, e dimolti altri: dalche si può raccorre, che le prime Librarie furono frà il Popolo Hebreo. Percioche si come essi hebbero prima le lettere, e l'vso di esse, cosi è da pensare, che hauessero cura di coseruare, quel chè scriueuano. On de riferisce Isidoro, che dopò, chè i Caldei abbrusciarono

Al 21. de numeri.
Al 2. de Re
nel cap. 1.
Al cap. vlt.
del Paralit.
Prima Libra
ria del Mödo
qual fosse.

Nel lib.7. dell'Ethim ronola libraria Hebrea con tutti i libri della legge, effendo già gli Hebrei ritornati in Gierusaleme, Esdra un intridet Profeta illuminato dallo Spirito santo riparo scriuen- la , ? rimara.

do di nouo questi libri, e li ridusse al numero di vintidue, che tante erano le lettere dell'Alfabeto. Da! che si vede chiarissimamente, che dopò che scrisse Moisè, hebbero gli Hebrei libraria, e luogo di conseruatione de libri, così di quelli, che hoggi habbiamo del Teltameto vecchio, come di molti altri, che furono in quei tempo, e tutte l'altre memorie de Gentili sono piu nuo ue di queste. Essendo poi succeduta la cattiuità de gli Hebrei in Babilonia, è da credere, che iui anco si tratferissero l'arti, e le buone lettere, che all'hora in Gieru salemme fioriuano. Onde leggiamo, che Daniele, e gli altri appararono la lingua, e la scienza de Caldei, de' quali era all'hora Metropoli, e Reina Babilonia, la superba e merauigliosa Città. Ma essendo poi da Ciro sigliolo di Cambise per la vittoria, che hebbe di Astiage me Rè de Mevltimo Rè de Medi, trasferito l'Imperio, e la Monar-di. chia ne Persi, di cui egli hauendo già soggiogato tutta l'Asia, e tutto l'Oriente fu il primo Re, è da credere, che anco gli studij delle buone arti con lui nella Persia si trasferissero. Questi fu quel Ciro, che concesse li- ciro primo Ro cétia à gli Hebrei di poter di nuouo reedificare il Tem de Persi. pio al Signore, che già dall'empito, e pazzo furor de nemici del nome Hebreo erastato buttato à Terra, co la ruina de tutti i libri, & delle cose sacre di esso:il cui decreto su poi da Dario fatto fra gli altri suoi libri, e scritture cercare con grandissima diligentia. Questi fu colui, che mouendo guerra à Sciti popoli ferocissimi Thomiri Rei-per desiderio di regnare, su da Thomiri, Reina all'ho-na de Scui, ra de quei Popoli, con ducento millia suoi soldati tagliato à pezzi, con tanta stragge, che non ve ne restò pure vno, che hauesse almeno potuto à gli altri portar la nuoua; il cui capo già tronco dal busto fu in vno vtre Morte di Cire pieno di sangue humano da Thomiri in dispreggio ri suo esercico.

posto

posto con queste parole di sopra. Satiati hora del sangue humano, del quale hauesti tanta sete. Finalmente è da credere, che sendo per tati anni l'Imperio appresso de Persi vi fiorisse anco lo studio delle buone artise vi fossero librarie.

Libraria da chi primainsti tuita nella Grecia.

Piltrato Tira

Se.

chi trasporta-Stasa.

Lib. 13. Aristotele Filosofo primo institutor della libraria di Athene.

Lib. 8.

Fiorirono anco le librarie nella Grecia, & il primo, che la vi facesse, sù Pisistrato Tiranno di Athene, il qua le oltra l'esser chiaro, e nobile di sangue, fù ancora di tanta eloquenza, e di sì fatta persuasiua, che gli Atheno d'Athene niesi, non curarono spogliarsi della propria libertà esuoi costumi della quale no fu mai cosa, che più cara hauessero, per sottomettersi sotto il dominio suo. Fù costui grande amatore de virtuosi, quali e con premij, e con honori Pisstrato in sempre fauoriua. Regnò trentasei anni in Athene, in che tempo fos- quel tempo à punto secondo Aulo Gellio, che Seruio Tullo dominaua in Roma, & in tutto questo spatio del

Regno suo non attese mai ad altro, che à ben gouerna-Libraria de re, & à sublimare l'arti, e gli studi delle buone lettere. Atheniesi, da Onde institui vna libraria assai celebre in Athene, la za in Persia, e quale fu poi accresciuta, & augmentata da gli Atheda chi racqui niesi. Mà succedendo la venuta di Xerse, & intrando in Athene, fece trasportar tutti quei libri in Persia, ancorche dopo molto tempo il Rè Seleuco, chiamato Ni canoro, li racquistasse, e li facesse riportare in Athene. E questa libraria fù dopoi molto accresciuta di sorte, che era celebratissima, e benche Strabone dica, che Aristotile fù quello, che prima fece libraria, & ragunò li bti in Athene: nondimeno communemente da tutti si afferma, che fosse Pisistrato. E credo, che Strabone intendesse di huomo particulare, che non fosse ne Rè, ne Prencipe, ancorche sia da credere, che fosse stato soccorso perciò da Alessandro Magno, come in molte altre sue attioni, e spetialmente ne i libri de gli animali, i quali furono defiderati tanto da lui, che come riferisce Plinio, mandò molte migliaia di huomini per la Grecia, e per l'Asia con prouisioni, e commandamentiche VATICANA.

ti, che fossero vbediti in tutto quello, che volessero in caccia in pescare, & vceliare, & in altri fimili esercitij, . 4- ... onde si potessero intendere, e sapere le proprietà, e nature di qualunque animale, vcello, o pesce, e di tutto foise auisato Aristotele. Delche egli ne riporto in do-14. n. no ottocento talenti, come scriue Atheneo, che nel-Fearus chere la moneta d'adesso sariano quattrocento ottanta millia scudi.

La Libraria, che in Allessandria d'Egitto fece il Rè Tolomeo Filadelfo, fu celebratissima perche fu la piu Tassa A. Illustre di tutte l'altre del Mondo, per esser stato quiui reporto il Testamento vecchio, e tutta la scrittura sacra da i settantadui interpreti, e per la moltitudine de libri che vi haueua, perche secondo che dice Aulo Gelio, & Ammiano Marcellino vi erano settecento Lis. 22, milia libri, & Seneca dice quali il medelimo numero. liche se ben pare eccessiuo, & incredibile, nondimeno chi hauera hauuto cognitione delle spese, e delle me. grandezze senza conto de i Rè di Egitto, degli Obelischi, delle Piramidi, dei Tempi, edifici, naui, e grandezze inestimabili, dellequali narra alcune Budeo, e Lazaro Baifo, e Plinio non giudicherà questo impos- Lezer Baifo fibile, Vna cosa solamente mi fa merauigliare, come de le come à quel tempo per non essere ancora in vio ne Papiri, ne Pergamine, ne altre sorte di carta, potesse ritrouar si tanta moltitudine de libri, che vi furono trasporta- Digma di ti da tutte le nationi del Mondo, scritti in tutte le lin gue; e si legge, che Tolomeo vi propose huomini dottistimi, che ne haueuano l'assonto, chi de libri poetici, chi de gli historici, e cosi in tutte le facultadi, e perciò non è da marauigliare, se gli Egittij norirono tato nelle scienze, hauendo appresso di loro tanta varietà de diuersi libri, che come dice Ammiano, fu Alessandria Lista vna schuola publica, & vno ricetto del sapere humadicina, la Filosofia furono in grandissima siima, e preg-

gio. Oltra ciò concorreuano à lei, come ad vn miracolo del Mondo, tutti gli huomini virtuofi, i quali erano da quei Rè di Egitto, che Tolomei dal primo, che vi re gnò di questo nome, erano detti, accarezzati, & ingran diti di honori, e di dignità.

Aleffandria doue, quando e da chi fabricata.

Fù Alessandria vna delle belle Città del Mondo fabricata su la riuiera del Nilo da Alessandro il Magno CCC XX. anni auanti il nascimento di Christo, di tan ta grandezza, che conteneua quindeci millia passi di ambito, e digiro. Et è pur marauiglia, che in termine di diecesette di fosse fabricata, e circondata di sei mil lia passi di muraglia, come scriue Giustino. Eumene, come riferisce Plinio, fece vn'altralibraria, quasi in quel medesimo tempo nella Città di Pergamo à com-

Lib. II .

Libraria di Pergamo da chi farea, et perenza di questa, ma non puote mai arriuare alla maquando. gnificenza di essa. Percioche, come scriue Plutarcho, Nella vita di vi furono solamente ducentomillia libri. Fù abbruc-M. Antonio. ciata la libraria di Egitto da i foldati di Cesare, quan-

do qui seguito Pompeo, e combatte con Tolomeo fra-Libraria di Tolomeo quabruciata.

Quattrocento millia libri bruciati nella Libraria di To lomeo.

tello di Cleopatra, non senza grandissimo danno del do, e da chi Mondo: se bene Paolo Orosio dice, che quando si abbrusciò, furono abbrusciati quattro cento millia libri solamente. Onde si crede, che ne restassero trecento millia altri, da' quali si propagorono poi tanti volumi de libri, quanti si veggono. Benche veramente hoggi non si troui la decima parte di quei, che lasciorono gli antichi, e quelli, che furono trouati, erano falsi, scorret ti, e mal scritti, che con tutta la diligenza de gli huomi ni dotti à pena han possuto ridursi alla correttione.

Monarchia de Romani.

Venendo poi la Monarchia in poter de Romani, che fù la maggiore, che mai fosse al mondo, poiche loro do minorono tutto quel, che si sà, & si habita nell'Asia, nel l'Africa, e nell Europa, furono molte librarie in Roma Libraria in fatte, & instituite. Et il primo, che ve la facesse, fu Asi-Roma quando nio Pollione, quel tanto amator de virtuofi, di cui tane da chi pri-to si lodano Vergilio, Horatio, e gli alri celebri Poeti

diquel

ma fatta.

di quel tempo. Onde dice Plinio, che fece l'ingegno de gli huomini Republica, & il primo, che vi conduces se gran somma de libri, su Paolo Emilio, hauendo vinto Perseo, c dopò Lucio Lucullo della preda di Ponto. Libri da chi Giulio Cesare augumentò, & nobilitò molte librarie, prima condote spetialmente la Palatina, la quale era congionta co'l la libraria. Tempio d'Apolline fabricato nel Monte Palatino, nel la banda che riguarda Cerchio, vna parte del quale percossa da vna saetta, per ammonimento de gli Au- eda chi insti. guri fù rifatta da Cefare Augusto. In questo Tempio era l'imagine di Apollo fatta da Scopa, & vna di Diana di mano di Timoteo, alla quale fece riporre la testa polline nel Mo Auliano Euandro. La magnificenza di questo Tempio è sommamete lodata da gli Scrittori. Percioche di ne. cono, che le porte di quello fossero di Alebastro, sopra le quali vi era il carro del Sole con tata arte indorato che'parea che apportasse il giorno. Nella piazza vi era no quattro imagini delle vacche, nelle quali furono trasformate le fanciulle dette Predide. ritratte in bro zo da Nirione. Nella medesima piazza era vn luogo detto Roma quadrata, doue i Romani conseruauano le cose, che si soleano tener per buono augurio nell'edificar le Città. Era questo luogo di forma quadra, e di pietre quadre, come vuol Sesto Popeo: e quiui Augusto già vecchio spesse volte ragunò il consiglio publico, & si vede bene di quà, quanto Augusto hauesse in pregio, & inhonore le virtù, posciache nel più bel luogo, e sontuoso Tempio di Roma instituì la libraria Latina, e Greca, nellaquale in processo di tempo, il Statua di Nie Senato pose la Statua di Numeriano Imperatore, il meriano posta quale fù eloquentissimo, con queste parole di sotto.

Libraria Palatina done

Tempio di A. to Palatino, e sua descrittio-

Palatina.

#### D. NVMERIANO ORATORI POTENTISSIMO.

Costume ansi-E M. Varrone meritò per la sua dottrina, che vi fosse le librarie sta co di porrenel posta anco la sua, essendo ancora viuo: Dalche si rac-tue di huomicoglie il costume notabile, che hebbero gli antichi di ni eccelleti nel

tenere

tenere nelle loro librarie figure, ò statue di huomini, che fossero stati eccellentissimi nelle lettere. In questa dicono, che fosse il Colosso, ò vogliam dire, statua Gi-Colosso di A- gantea di Apollo alta cinquanta piedi con tanto artifitio fatta, che lasciaua alcuni in dubbio, se fosse più merauigliosa per lo metallo, di che ella era formata, ò per la proportione, e bellezza sua.

Libraria di Vuipio done foffer.

polline done

fosse.

Furono anco molte altre librarie in Roma, come fu quella di Vulpio, nella quale si conseruauano i libri Lintei, e gli Elefantini: ne' quali erano scritti i fatti de Prencipi, e del Senato. Dicono, che fosse questa libraria nelle Therme di Dioclitiano Imperadore, in quel luogo, che hoggi si dice Termine, & molte altre, che fu rono poi in parte abbruciate. Il danno delle quali fù da Domitiano Imperadore poi ristorato, e ricercati molti libri da tutte le parti del Mondo, e fumandato in Egitto perchi traslatasse libri. Scriue Orosio, che la Palatina, che era la più celebre, e la più famosa dell'al tre, fù nel tempo di Commodo Imperadore vn'altra volta abbruciata. Se bene alcuni vogliono, che questa fosse differente da quella Palatina, che fù edificata da Augusto, e che dopo Gordiano congregò gran fomma de libri, i quali arriuauano al numero di lxij. millia, e quel che è più notabile, che gli hereditò per testamen Gordiano Im. to da Sorano Sarmonico di chi erano. E finalmente molte librarie furono fra gli antichi così de principali, come di persone particulari, & se si hà da far fede al l'Historie, trouiamo, che trentasette furono le librarie in Roma ornate de varij marmi, e pitture. Ma le più ce lebri furono l'Augusta, che fù quella, che fù da Augusto fabricata nel Palatino, & trasferita poi nel Campi doglio, che s'abbruciò al tempo di Commodo, come scriue Galeno, la Gordiana, che haueua sessantadue millia libri, e la Vulpia, della quale si è detto di sopra. Dicono che l'Augusta fù edificata delle spoglie della

Dalmatia, e che ve erano libri Latini, e Greci in gran

Domitiano 1mp.ristora le librarie abru ciate.

Platina nella vita de Fabia no Papa.

Libraria di per. enumero de libri di gl-

Trentafette librarie in Ro ميمود

Lib.1. de mod. cameti fecocosgeneri.

quan-

quantità. Fù anco connumerata fra le celebri la Libra ria di Paolo Emilio, che fù nella piazza di Marcello done fosse. vicino al Teatro suo, e dicono che questa fosse edifica ta da Ottauia.

Succedendo poi l'augumento della fede di Christo, e cadendo l'Idolatria à terra, vscirono molti altri libri de Santi Padri di noua, e celeste dottrina, i quali tuttauia, e con l'essempio della vita, e co'l testimonio de scritti loro, veniuano à confermare la verità dell'Eua gelio. Onde si incominciò à ragunar libri Catholici, e Libraria Chris farsene Libraria: & il primo, che facesse libraria Chri-prima fatta. stiana, fu Pampilo Martire in Cesarea, la cui vita scris- Pampilo mar fe Eusebio, & hebbe nella sua libraria trentamillia vo lumi de libri, come scriue Isidoro.

Lib. 7. delle Ethimo.

Fece anco Libraria in Gierusalemme S. Alessandro Vescouo, e Martire à tempo di Decio Imper. doue co tutte le calamità de suoi tempi, ne quali era si fiera-ma de libri sa mente perseguitata la Chiesa di Dio, congregò gran copia de libri Santi, & Ecclesiastici per seruigio de' Christiani.

Libraria qua do,e da chi pri ti instituita in Gierusaleme .

Finalmente trouiamo, che S. Pietro istesso ordinò, Libraria Apo che i Sacri Libri, che à quel tempo erano, si coseruasfero nel Theforo della Chiefa Romana, donde poi fuc cessiuamente i Pontesici presero ordine di ampliarla,

& di illustrarla. il quale costume è durato, e dura sino à nostri tempi, ne quali ella è ridotta à quel compimento di perfettione, che si potea desiderare, come disotto parlaremo.



## Della Libraria Vaticana, e suoi Rinouatori.

### DISCORSO

Libraria Lateranense de Porefici.

Libraria de Pontefici da Storata.

suoi costumi.

Stampa à tëpo de chi fosse la prima voltain Italia:

Libri ritroua ti di nouo à te po di Nic.V.

Ssendogià il costume di raccor libri in molti Pő-, tefici successiuamente passato, fù instituita in La terano vna celebre Libraria, la quale dopoi per commodità del Pontefice fù trasportata in Vaticano: & si troua, che Zaccharia primo di natione Greco la ristorasse, & ingradisse assai, come scriue Platina nella sua chi prima ri- vita nell'anno del Signore DCCLIX. e che traducesse i quattro libri de Morali di Gregorio di Latino in Greco. Successiuamente sù da molti Pontesici illustra ta, ma essendo Papa Nicola V. di questo nome, il qua-Nicola v. e le fu liberalissimo con tutti, e massime con letterati, a' quali e de denari, e di officij della Corte, e de beneficij mirabilmente foccorfe, fu ella grandemente augumentata, massime per l'inuentione della stampa, che al fuo tempo fù trasferita in Italia, come fù detto di sopra. Onde se mise il buon Nicola à fare imprimere mol ti libri,& à cercarne de molti altri, che mancauano, e destinò per tutta Europa persone letterate, perche procurassero de ritrouare de libri, che per negligentia de' passati, e per cagione de Barbari perduti si erano. Onde Poggio Fiorentino ritrouò Quintiliano, Enoch Asculano ritrouò Marco Celio, Apicio, e Porsirione eccellente Commentatore di Horatio. E di più fece raccolta di molti huomini letterati in Roma, qua li co premij soleua adescare, & inuitare hora à leggere publicamente, hora à componere alcuna cosa di no uo, hora à tradurre di Greco in Latino buoni authori: e ne fece nascer tal frutto; che sù cagione, che le lette re Grere Greche, e Latine ch'erano state già seicento anni sepolte nelle tenebre, risuscitassero nel tempo suo, e qualche splendore acquistassero. Di sorte che con la diligentia sua, e con lo studio de molti letterati l'accrebbe di maniera, che si potea veramente dire, che da lui hauesse hauuto luce, e perfettione, e di cosi buona opra di hauer fomentato le persone virtuose, e fauori te le lettere, ne fù fatta spetial mentione nell'Epitaffio della sua sepoltura, che sino al giorno presente si ve de in S. Pietro in questo tenore.

### OSSA NICOLAI

Hic sita sunt Quinti Nicolai Antistitis offa, Aurea qui dedera! sacula Roma tibi:

Confilio illustris, virtute illustrior omni,

Excoluit doctos doctior ipfe viros.

Abstulit errorem, quo Scisma infecerat orbem,

Restituit mores, mænia, Templa, domos, Tum Bernardino statuit sua sacra Senensi,

Sancta I obelei tempora dum celebrat.

Cinxit honore caput Friderici, & Coniugis aureo,

Res Italas Icto fædere composuit.

Attica Romana complura volumina lingua Prodidit, en Tumulo fundite Thura sacro.

Successe dopò Sisto IIII. della Rouere dell'ordi- Sisto IV. e sua ne di S. Francesco, il quale desideroso di ridurla à diligenza inperfettione, e compimento, fece ogni sforzo, & vsò braria Vatica ogni diligenza in far cercare da tutte le parti del Mó na. do varij libri per ingrandirla, di sorte che non perdo-

Epizaffio di Nicola V.

Stante alla libraria Vaticanal.

nando à spesa alcuna, in breue la fece la piu celebre. Platina sopra e la più suntuosa, che fosse al Mondo: e ui fece il Platina soprastante, e li constitui entrate, onde potessero. viuere coloro, che haueuano di questa libraria cura, e per comprarne i libri medesimamente. Onde disse di lei marauigliandosi l'Ariosto nelle sue Satire

De libri antichi anco mi puoi proporre Il numer grande, che per publico vso Sisto da tutto il Mondo fe raccorre.

Emiricordo hauere letto in S. Spirito, doue tutte l'opre di questo Pontefice sono registrate, e dipinte, alcu ni versi, che ponerò di sotto, i quali dicono in sostanstantia, che, benche hauesse Sisto edificato Chiese, Pa laggi, Ponti, raccocie strade, drizzati hospitali, refarcite muraglie, e ricondotta l'acqua Vergine nella Città, e che hauesse hauuto animo di raccommodare il Porto, e di fortificar Vaticano, gli era nondimeno Roma più per questo, che per altro obligata, che hauesse in loco celebre la libraria, che era sommersa in oscura calligine, ridrizzata. I versi sono questi.

Versi in lode di Sisto IIII. per la restauratione della Libraria.

Tepla, domu expositis, vicos, for a, mænia, Pontes Virgineam Triuy quod repararis aquam.

Priscalicet Nautis statuis dare comoda portus,

Et Vaticanum cingere Xiste Iugum Plus tamen Vrbs debet. Na qua squallore latebat, Cernitur in celebri Bibliotheca loco.

Questi medemi versi si leggono ancora nella libraria vecchia di Sisto IV. sotto vna sua imagine che vi è dipinta: Oltra ciò la ingrandi de libri di grandissima importanza, cercando, e sforzandosi di hauere gli ori ginali de tutti, ò almeno i più antichi. Et in ciò non perdonando à spesa alcuna in breue tempo ne ricolse gran quantità da tutte le parti del Mondo, e la ingran dis& General and

dì,& nobilitò di maniera, e de stanze, e de libri, che me ritò nome non solo di restauratore, ma di Fondatore in vn certo modo di essa, e le ne sù perciò fatta mentio ne nella sua sepoltura di Bronzo, che sino ad hoggi si vede d'inestimabile artisstio nel choro di S. Pietro in così precise parose

SIXTO IIII. PONT. MAX EX OR DINE

MINORYM. DOCTRINA, ET ANIMI

MAGNITYDINE. OMNIS MEMO
RIAE PRINCIPI,

Epitaffio di Si-Ro IIII.

TVRCIS ITALIA SVMMOTIS, AVCTORITATE SEDIS AVCTA, VRBE INSTAVRATA, TEMPLIS, PONTE, FORO, VIIS,

BIBLIOTHECA IN VATICANO PVBLICATA,

IVBILEO CELEBRATO, LIGVRIA

SERVITVTE LIBERATA,

CVM MODICE, AC PLANO SOLO CONDI SE MANDAVISSET,

IVLIANVS CARD. PATR VO B. M. MAIORI
PIETATE QVAM IMPENSA. F. CVRAVIT

OBIIT IBID. SEXTIL. HORA AB OCCASV. V.

AN. CHRI. MCD LXXXIIII.

VIXIT ANNOS LXX, DIES XXII,
HORAS XII.

Aldi costui tempo essendo già morto il Platina, che da lui vi su preposto Bibliothecario, è sepolto con gran mestitia de tutti gli huomini letterati in Santa Maria Maggiore, doue hoggi ancora si vede la sua picciola sepoltura, vi su messo da Sisto per Successore Gio. Ant. Buxi Gio. Antonio Buxi Vescouo Alariense suo Secreta-Bibliothecario. rio, acciò ne douesse hauer cura, & vsar diligentia par-

28 DELLA LIBRARIA ticulare in coseruarla, come si legge nell'Epitassio del la sua sepoltura nella Chiesa di S.Pietro in vincula in così formate parole

IO: ANT. EPO ALARIEN: GNE DE BVXIS PATRIA VIGLEVANEN: XISTI IIII PONT. MIAX. REF. BIBLIOTHECARIO, SECRETARIOQ. VENERANDO SENATVI AC TOTI ECCLIAE CARO, QVI FVIT PIETATE LRIS INSIGNIS, DE PATRIA, PARENTIBVS, AMICIS ET OMNIBUS BENEMERITUS I'ACOBVS FR GER. PIENTISS. VIX. AN LVII M. VI. D XII OBIIT AN. IOBILEI M CCCC LXXV. PRID. NON. FEBR.

Leone X. e Suoi costumi.

Successe poi Leone X. al cui tempo si vide ritornato il secolo dell'oro in Roma, poiche amò le persone letterate, e donò loro assai, non hauendo cosa più à core, quanto di folleuare, e di aiutare gli oppressi stu dij delle buone artì, e con ogni maniera di liberalità gratificarli. Onde chiamò da varij luoghi huomini let teratissimi, togliendo Pietro Bembo, e Giacomo Sado leto per suoi Secretarij huomini eloquentissimi, & i primi letterati della età loro, e diede à Beroaldo il gio uine la cura della Libraria Vaticana, & in vn medesimo tépo diede, come vna noua vita, allo studio di Roma,facedosi da ogni parte i più eccelleti professori di Angustino da scienze venire. Onde Augustino Nifo da Sessa al suo Sessa Filosofo. tempo vi interpretò Filosofia, Christoforo Aretino la Lettori dello Medicina, Geronimo Botticella le leggi, e Iano Parstudio di Ro. rhiasio da Cosenza le lettere humane Latine, e Basima à tempo di lio Colcondile figliuolo di Demetrio vi insegnaua le Greche, per opra, e studio de quali fù di non pochi vo

Beroaldo giowine custode della libraria Vaticana.

Leone.

lumi accresciuta la Libraria vaticana. Poscia che tutti questi scrissero grã copia de libri, de quali sono già piene l'Academie, e massime il Suessano, che commen- Lodi del Sues. tando tutto quello, che scrisse mai Aristotele, fece in sano. vn certo modo de suoi scritti solamente Libraria. No parlerò qui del Botticella per esser chiaro, e manife- Lodi del Botti sto ad ogniuno, quanto egli dottamente scriuesse in cella lurista. materia di legge. În questi tempi fu anco il celebre, & diuino Ludouico Ariosto, il quale con l'opra de suoi Caualieri erranti si fè cognoscere per quel diuino in-

gegno, che era da tutto il Mondo.

Successivamente da molti altri Pontesici sù ingrandita di sorte, che furono deputati alla cura di essa Car dinali di S. Chiesa, in tanto augumento ella crebbe. Card. Sirleto E Pio IIII. di felice memoria vi destinò à tempi no- presidente del stri, il Cardinal Sirleto lo rifugio de virtuosi, nella cui la libraria Va morte morì anco vna speranza delle persone letterate, & egli vi essercitò con grandissima sua diligenza, e consolatione questo vsficio sino all'vltimo della vita sua, e ne riportò grandissima lode da tutti & ella ne su grandemente giouata, & ingrandita, hauendoli deputati diligenti Custodi, che n'hauessero particular cura in tenerla bella, e conseruarla dall'ingiurie del tempo con l'ammettere volontieri i studiosi à vedere, e cercare quelche bramassero in essa senza alcuna eccettione di persone. Ele ne fù perciò fatta mentione nell'Epitassio della sua sepoltura, che si vede nel Monte Viminale dentro la Chiefa di S. Lorenzo in Panisperna in cosi formate parole.

Epitaffio del Card. Sirlete.

GVGLIELMO SIRLETO CARDINALI STILI IN CALABRIA NATO, HVIVS ACCLESIAE PRAES: SEDIS APOST: BIBLIOTHECARIO. HEBRAICAE, GRAECAE, LATINAEO. LINGVAE PERITISSIMO DIVINAR. HVMANAR VMQ. DISCIPLINAR VM SCIENTIA CLARO

ERVDITORVM, ET PAVPERVM PATRONO, AC PARENTI BENEFICENTISS OB PROBITATEM EIVS, PIETATEMQ. SINGVLAREM, A PIO IIII PON. MAX. SACRO INSTANTE COLLEGIO CARD. CREATO

VIXIT ANN. LXXI. O BIIT AN. M. DLXXXV.

S . 1 . 1 . 1 . 2 . 3

Il Card, Ant. In luogo suo vi fù vltimamente destinato il Cardinale Carafa hoggi Antonio Carafa Napolitano huomo non men celebre presidente, e per dottrina, che per bontà di vita, per la cui diligenrio della Vati za molti antichi libri si ristampano, e molti nuoui se n'aggiungono al numero de gli altri.



6:

Del sito antico della Libraria Vaticana, e come sia stata traslatata da Sisto V. in luogo più celebre.

### DISCORSO VII.

V prima la Libraria Vaticana, in quel picciolo sito dell'anti-cortile di Palazzo, che è à piedi della scala, per vaticana. la quale della banda delle loggie si ascende nella sala Regia, in belle stanze instituita. E vi su qui dal tempo di Sisto IIII. in quà, doue egli per maggior commodità, come in luogo più splendido, la ripose, nella porta, della quale si leggono ancora queste parole

### SIXTI IIII. BIBLIOTHECA.

Constitui anco Sisto alcune stanze per quelli, che di lei hauessero da tener cura, accioche con l'assistenza continua tuttauia la venessero à tener polita, & à conservarla dalle ingiurie del tempo, assignandoli vn tanto di provisione; onde si potessero honoratamente fostentare. Cosi leggesi in vna porta nel medesimo luo go in queste formate parole

> SIXT VS IIII. PONT. MAX. BIBLIOTHE CARIO ET CVSTODIBVS LOCVM ADDIXIT.

Mà essendo creato Pontefice nell'anno della no- Sisto V. da Mö ftra salute M D L X X X V. Fra Felice Peret-talto, quando ti da Montalto dell' Ordine di S. Francesco, che hog-

gite-

DELLALIBRARIA gi felicemente regnando è da tutti per Sisto Quinto

chiamato, & adorato, & hauendo egli riuolto l'animo ad ingrandire, & à réder celebre la Città di Roma, dopò l'hauere aperte tante strade, spianati tati Colli, edi ficate tante Chiese, eretti tanti fonti, e discacciati tan ti insolenti, e banditi, che ne molestauano sino nelle proprie case; E dopò l'hauer drizzati tanti Obelischi, che sono di merauiglioso splendore à Roma, vedendola quasi in quella pristina maestà, in che la lasciò Augusto, parendoli, che in troppo oscuro luogo fosse riposta la Libraria, come quello, che era affettionato Caggioni delde libri, per il mezo de quali egli ascese alla dignità la ristoratione della libraria del Pontificato, dispose riporla in luogo più celebre, Vaticana da & adonarda di modo, che potesse veramente Libraria Vaticana chiamarsi. Tanto più che vn'altro Sisto suo predecessore del medesimo nome, della medesima Religione,& ordine era stato quello, che hauea preso asfunto d'ingrandirla, quato si potea. E così ordinò, che

si fabricassero di molte stanze per seruigio di essa.

Era vn luogo à piè del Teatro, ò Cortil grade di Pa

Descrittione fù fatta la Li

Sifto V .

del Teatro di lazzo, che Beluedere si chiama, pieno di molte schale Pio IV. done di marmo, che Pio IIII. di felice memoria fece edifica braria noua. re per ornamento di esso, desioso forsi di ridurre il Cor tile à modo di spatioso Teatro, doue potessero con co modità de molti riguardăti celebrarii feste, e giuochi di recreatione. il quale ancorche dasse di se bella vista, e facesse in vn certo modo stringer le labbia per ammiratione: parea nondimeno inutile, e poco atto per seruire à cosa alcuna. Onde vi era cresciuta dimolta herba per non esser posto in vso. Fece Pio questa opera, quando dalla parte della Selua Vaticana eresse il bel portico nel Cortile per commodità del Pontefice, doue poi nel supremo Corridore fù Gallaria di fatta la Gallaria da Gregorio XIII. come negli archi

Greg. XIII. di esso se ne vede hoggi ancora fatta mentione in que ste precise parole.

PIVS

PIVS IIII. MEDICES MEDIOLANEN:
PONTIFEX. MAX.

Inscrittiones del portico di Pio IV.

PORTICVM A FINIBVS LATERIS COLLIS
NEMORIS VATICANI CVM GESTATIONE
INTERIORI E REGIONE AREAE
CONSTRUXIT. EXORNAVITQ
LOCVM PED. CCCCLVII. PED XIX S.

Hor questo luogo come piu illustre, e comodo al Potefice per lo Corridore, che è sotto la Galleria, per per la libraloquale si può facilmente in essa andare, elesse Sisto ria. à questo vso: & in breue spianate le schale, vi eresse vna bella fabrica congiungendo l'un Portico con Fabrica dell'altro, efece una bella stanza diuisa da otto colon-la libraria. ne per mezo, accioche hauesse da seruire per luogo de libri: & hauendola di gia condotta à perfettione la fece tutta dentro, e di fuori dipingere. delche par laremo di sotto, e fatteui edificare molte stanze per commodità di quelli, che douessero hauer cura di essa, e del Protettore, quando hauesse voluntà di andarui, in breue la condusse à fine. Et accioche il cortile hauesseadito, onde si potesse passar di sopra per la parte del giardino, doue prima per quelle scale si andaua, aperse la muraglia dell'uno, e dell'altro portico, e vi fabricò con quella maestà, che hoggi si vede, le due gran schale, che conducono in Beluedere, che si può veramente dire, che siano proprie di vn Palagio Pontificale. Fu di questo pensiero lodato grandemente Sisto, e ne riporto lode immortale, come di tutte l'altre opere, che dimostrano apertamente la grandezza e la magnanimità dell'animo suo. Termi-Termini della nuova Librana questa libraria in due lochi per esfer stata fabrica-ria Vaticana. ta fra i due Portichi del cortile. vno si è nel corridore lungo per loquale si và alle stanze di Pio inj. di

34 DELLA LIBRARIA donde è fatta la porta commune per intrarui, sopra di cui in vn marmo si veggiono scolpite queste parole

# SIXTI. PP. V. BIBLIOTHECA VATICANA.

L'altro si è il secondo Corridore, che stà sotto la Gal leria di Gregorio, per lo quale agiatamente il Pontefice può condursi in essa. dalla parte dinanzi riguarda il Cortile, ò Featro, che vogliam dire, da quella di
dietro il giardino, dalla parte del quale per costa li su
rono molte stanze fabricate per commodità del Bibliothecario, come anco dalla parte di sotto: il perche si conosce essere luogo commodissimo à questo
vso. Dalla banda del Teatro comincia la fabrica in co
lonne per seguir la forma del portico, in mezzo del
quale in vn marmo si leggono queste parole

Inferittione della libraria. SIXTVS. V. PONT. MAX.

BIBLIOTHECAM AEDIFICAVIT,

PORTICVS CONIVNXIT.

AN. MDLXXXVIII, PONT. III.

ma è tempo che veniamo hormai alla descrittione del le pitture di essa.

### Delle Pitture della Libraria Vaticana.

### DISCORSO VIII.

Ece dipingere Sisto la Libraria Vaticana si dentro, come di fuori per accrescerli più ornamento. Eper dar qualche raguaglio delle pitture di essa, comin-

cominciaremo da quelle, che sono di fuori, e poi à quelle di dentro ne verremo. Fece incrostar fuori ridella librala muraglia con calce nera, ebianca, sopra la quale riavaticana ingegnosamente, e con bello artificio fece dipingere no. molte imagini de cose appertenenti all'esercitio de libri. Onde dalla banda del giardino vi fù pinta in capo di tutti la Prouidenza, la Religione appresso, indi la legge Canonica, la legge poi della gratia, la legge del Timore, la legge Ciuile, la Profetia, e la Custodia, e poco più sotto, la Speranza, la Pace, il Timore, la Prudentia, la Charità, e la Fede: le quali furono in belliffimo modo per mano di faggio pittore lineate, e dipin te, e con molte altre imagini di Monti, di Leoni, di Pe ri, e di Corone fra mezzo, abbellite, & adornate. Pitture verso Dalla parte del Teatro vi fè pingere l'imagine dell'-il Cortile. Honore, dell'Otio buono, della Rhetorica, della Histo ria, dell'Arithmetica, della Geometria, della Fisica, della Politica, della Theologia, dell'Ethica, dell'Economica, dell'Astrologia, della Poetica, della Musica, della Logica, della Grammatica, del Genio, e finalmé te quella dell'Immortalità, le quali similmente di Mo ti, Corone, Leoni, e Peri tramezate, & adorne danno di se bellissima vista. E da queste imagini si puo raccor re la distintione de libri, che in tutte queste facoltadi vi sono.mà passiamo à quelle di dentro.

Entrati nella prima porta, si vede in vna stanza vn bel Cielo dipinto, il quale per la varietà de colori, e di vago, e diletteuole aspetto. In questo si veggiono molti quadri dipinti de huomini, che attendono à sta Cielo della par libridi varie, e diuerse maniere: e chi spande le carte già stampate sù le canne, chi le pone sui Torcoli, e chi si vede attendere a piegar fogli. Ilche ci rappresenta la commodità della stampa Vaticana, ch'egli per augumento di questa Libraria institui à Palaz 20, della quale parlaremo disotto. A i lati della secóda porta si veggono due Tauole grandissime di mar-

E

Pitture del prima stanza.

36 DELLA LIBRARIA

mo commesse nel muro: in vna delle quali, che è à man dritta sono scolpiti, e scritti i decreti, e gli ordini inuiolabili da osseruarsi nel gouerno, & nella ammini nistratione della Libraria in queste parole.

Ordine, e de-... creti della Li-

SIXTI. V. PONT. MAX.

THE CAE CONSERVANDIS, QV AE INFRA SVNT

SCRIPTA, HVNC IN MODVM SANCITA
SVNTO, INVIOLATIQ OBSERVANTO

MEMINI, LIBROS, CODICES, VOLVMINA HVIVS
VATICANAE BIBLIOTHECAE, EX EA AVFER ENDI.
EXTRAHENDI, ALIOVE ASPORTANDI, NON
BIBLIOTHECARIO, NEQUE CVSTODIBVS, SCRIBISQ.
NEQUE QVIBVSVIS ALIIS CVIVSVIS ORDINIS, ET
DIGNITATIS, NISI DE LICENTIA SVMMIR O M.
PONT. SCRIPTA MANY, FACYLTAS ES TO.

SI QVIS SECVS FECERIT, LIBROS, PARTEM VE ALL-QVAM ABSTVLERIT, EXTRAXERIT, CLEPSERIT RAPSERITQ. CONCERPSERIT, CORRVPERIT, DOLO MALO, ILLICO A FIDELIVM COMMVNIONE EIECTVS, MALEDICTVS, ANATHE MATIS VINCVLO COLLIGATVS ESTO. A QVOQVAM PRAETERQVAM ROM. PONT.

NE ABSOLVITOR.

che vuol dire, che à niuno di qualsiuoglia grado, stato, ò conditione sia lecito cacciar fuori della libraria libri, rubbarli, cassarli, ò corromperli sotto pena di scommunica Papale, dalla quale non possa essere assoluto se non dal Romano Pontesse. Nell'altra Tauola di pari grandezza alla prima po

sta da man manca si vede scritto, & intagliato il nome di chi la fabricò, e la ridusse in si bella forma in queste

precise parole.

SIXTVS. V. PONT. MAX.

Tauola de fon.

BIBLIOTHECAM APOSTOLICAM A S. PRIORIBVS datori, e re-ILLIS PONTIFICIBUS, QUI BEATI PETRI VOCEM la libraria AVDIVERVAT, IN IPSIS ADHVC SVRGENTIS, ECCLESIAE PRIMORDIIS INCHOATAM, PACE ECCLESIAE REDDITA LATERANI INSTITUTAM, A POSTERIOR IBVS DE-INDEIN VATICANO, VT AD VSVS PONTIFICIOS PARATIOR ESSET TRANSLATAM, IBIQ. ANICOLAO. V. AVCTAM, A SIXTO IIII. INSIGNITER EXCVLTAM, QVO FIDEI NOSTRAE, ET VETERVM ECCLESIA-STICAE DISCIPLINAE RITVVM DOCVMENTA OM-NIBVSLINGVIS EXPRESSA, ET ALIORV M. MVLTIPLEX SACROR, COPIA LIBRORVM CONSERVA-RETVR, AD PVRAM, ET INCORRVPTAM FIDEI VERI-TATEM PERPETVA SVCCESSIONE IN NOS DERI-VANDAM, TOTO TERRARYM ORBE CELEBERRIMAM, CVM LOCO DEPRESSO, OBSCVRO, ET INSALVBRI SITA. ESSET, AVLA PERAMPLA, VESTIBULO, CUBICULIS. CIRCVM, ET INFRA, SCHALIS, PURTICIBUS, TOTOQ. AEDIFICIO A FUNDAMENTIS EXTRUCTO, SVB-SELLIIS, PLVTEISQ DIRECTIS, LIBRIS DISPOSI-TIS, IN HVNC AEDITVM PERLVCIDVM, SALVBREM, MAGISQ OPORTVNVM LOCVM EXTVLIT, PICTV-RISILLUSTRIBUS VNDIQUE ORNAVIT, LIBERA-LIBVSQ. DOCTRINIS, ET PVBLICAE STVDIORVM VIILITATI DICAVIT.

ANNO M. DLXXXVIII. PONT. III.

che

38 DELLALIBRARIA

che voglion dire, come Sisto V. Pontefice Massimo fa bricò questa libraria, e la ornò di pitture illustri, e vi fece tante stanze, e vi pose tanti banchi, e ridusse in bella forma tanti libri, che erano prima in luogo vile, & oscuro riposti.

Imagine di Si sto à capo alla libraria.

Entrasi poi nella Libraria, e da man dritta alla porta si vede l'imagine della Santità di N. S. Sisto V. assisa nel Trono Pontificale, cui assistono i Cardinali Alessandro Peretti suo Nepote, & Antonio Carafa Bibliothecario da vna parte, ambi di naturalissimo ritratto, e dall'altra il Sig. Don Michele Peretti. Vedesi auanti ingenocchiato il Caualier Domenico Fontana celebre Architetto, che li porge il disegno di essa in vna carta spiegato, dall'altra parte vedonsi assistere molti Cubicularij có il Custode della Libraria tutti di viuo ritratto, e sopra la porta in campo azurro si leggono in oro queste parole.

Inscrittione di dentro della li braria.

SIXTVS V. PONT. MAX. BIBLIOTHECAM HANC VATICANAM AEDIFICAVIT, EXORNAVITQUE. AN. M. D. L XXXVIII. PONT. III.

Pitture di den ria Valic.

Fece quiui Sisto dipingere molte pitture illustri, fra tro della libra le quali volse anco si delineassero tutte l'opre, e l'imprese magnanime, che da lui furono fatte. A ciascuna delle quali fece scriuer disotto doi versi Latini, che esplicassero quel tanto, che la pittura rappresentaua. Hor da queste incominciaremo descen-

dendo poi di mano, in mano alle pitture de Concilij generali, delle Librarie famose, e degli huomini Illustri, nella Inuentione delle lettere, che quiui dipinte TIMOT I fiveggono.

D EL-

# Delle opere di Sisto dipinte nella Libraria.

#### DISCORSO IX. interes c

COpra la porta si vede in vna pittura l'andata so- Canalcata, à D lenne, che fece Sisto à Laterano quando essendo gliare il, posses già salutato Pontefice; prese il possesso della Sede Po so. tificia accompagnato da i tre Giouani Indiani, che vennero dagli Antipodi à rendere obedienza alla Chiefa Romana, & à prostrarsi à i piedi del vero Vica rio di Christo in terra, in nome de i loro Re del Giappone, che illuminati già dallo Spirito di Dio, haueuano riceuuto la santa Fede, & abbracciato la Croce, el'Euangelio di Christo. Furono questi Don Macio, Oratori del Don Michele, e Don Giuliano Nepoti l'vno di Don Roma, Francesco Rè di Bungo, gl'altri di Don Protasio Rè di Arima, e di Don Bartolomeo Principe di Omura, i quali furono condotti da quelle parti del Modo, che erano stimate fauolose, à nome loro da i Padri del chi convertiti GIESV: che dalla vana, e falsa Religione Idolatra, alla Fede. operante lo Spirito santo ridutti haueuano quei Regni alla cognitione della vera fede Christiana. Furono questi riceuuti con splendidissima comitiua,& con istraordinario fauore non solamente in Roma:ma douunque passorono per tutta Europa posciache, come ad vn grande, e nouo miracolo del mondo concorreuano d'ogni intorno i popoli à veder noua schiatta di huomini, à mirar noue faccie, à contemplar nuoui habiti, & ad vdir noua lingua, cose non dirò straniere, e remote; mà à pena imaginate da intelletto huma no. E fù ben questa l'vltima, mà la maggior felicità, che hauesse il Santissimo Pontefice Gregorio XIII. vedendosi ingenocchiati a i piedi, Inuittissimi Regi, non domandanti amicitia come vguali, ma rendenti obedieza, come inferiori e sogetti, poiche quelli, che dasqua

DELLA LIBRARIA 40

nosciuto nel

Giappone.

da squadre de nemici non furono superati mai, che si sappia, sotto il suo gouerno cedettero all'inuitte armi della Fede Romana, sendo già spiegato nelle Terre loro il trionfale Confalone della fede di Christo,e quelli, nelle cui strane, e remote regioni à tempo di Imperio Ro. Augusto non solo l'arme vi si videro, ne l'Insegne vi si mano non co- stesero: mà, ne meno la fama del Romano Imperio vi fù vdita giamai: supplicheuolmente vennero a Roma à prostrarsi à i Santissimi piedi suoi, adorandolo per Monarca del Mondo, & Luogotenéte del Rè de Cieli fra gli huomini. E se ciò fù gloria, e consolatione à Gregorio già vicino à morte, e cedente all'Imperio: fù maggior nondimeno lo conforto, & il Trionfo di Sisto successore incominciante presenti loro à regnare, percioche trouandosi alla di lui Creatione, e Coro natione diedero in vn certo modo principiò alle felicità, & alle prosperita sue. E su certo gran cotento del l'vno, & dell'altro Pontefice, di quello in hauerli veduti dopo lungo desiderio credenti, e fedeli nell'estre mo della vita, di questo in hauerli sogetti nel principio del suo Ponteficato. Ilche su nel Mese di Maggio 1585.

> Gionti dunque dopò lo spatio di tre anni à Roma, e con incredibile applauso, e concorso di gente riceuuti, furono alli 23. di Marzo 1585. condotti al sacro Concistoro per render la debita obedienza al Vicario di Christo in terra. Sedeua il Papa nel suo Trono Pontificale con l'assistenza de Cardinali, e di molti Prelatize Signori nella Sala deputata al riceuimento de gli Imperatori, e de i Rè, quando con chiari fegni di charità, e di affetto paterno, ammessi da sua Beatitudine alla solenne adoratione, & al bacio di Santi piedi furono lette le lettere di credeza in Latino, la copia delle quali mi è parso qui à memoria di cosi celebre fatto foggiongere in volgare Italiano tradotte.

# LETTERE DE TRE RE DEL

GIAPPONE ALLA SANTITA di Papa Gregorio XIII.

DI DON FRANCESCO RE DIBVNGO

All'adorando, e che stà in luogo del Re de Ciel**i** grande e Santissimo Papa.

Onfidato nella gratia del Sommo Iddio, con gra Lettera di Di Grancesco Rè de humiltà mi pongo à scriuere à V. Santità. Il di Bungo al Signore, che regge il Cielo, e la terra, & è potente so- Papa. pra il Sole, la Luna, e le Stelle; à me ignorante immer foin oscure tenebre, hà fatto risplendere la sua diuina chiarezza: & à nostri popoli particularmente, apré do l'arca delle sue misericordie, e pretiose gioie; Heb be per bene già sono più di 34. anni, di inuiare in que sti Regni del Giappone, i Padri della Compagnia di GIESV; i quali seminando ne cuori degli huomini la parola di Dio; e piaciuto al clementissimo Signore; che il mio ancora ne habbia riceuuto qualche particella:Il qual tanto segnalato beneficio, & altri molti (ò Santissimo Padre di tutta la Christianità)io per me attribuisco all'intercessione, & à meriti della Santità vostra. Laondeseio non fosse impedito da guerre, vecchiaia, & indispositioni, verret in persona à visitare cotesti sacratissimi luoghi, & insieme dando obedie za à V. B, dopò di hauere diuotamente baciato i suoi Santi piedi, me li me tterei sopra il capo, e riceuerei nel mio petto di man sua il segno della santa Croce; ma estendomi ciò vietato per le caggioni sudette; io designauo inuiare in mio luogo Don Girolamo mio Nepote; figliuolo del Rè di Fiunga, mà perche egli si troua hora lontano di quà; & il Padre Visitatore stà sul partire, mi è parso mandare per lo medesimo effetto Don

DELLA LIBRARIA

to Don Mancio suo cugino. Da V. Santità riceuero à singular gratia, che come quella, che sta in luogo di Dio, si degni di fauorire (come fà) e me, e questi nouel li Christiani. Il Reliquiario, che V. Santità mi mandò co'l Padre Visitatore, mi sù dato, & io lo posi humilme te sopra il mio capo, del quale fauore io rendo tante gratic à V. Santità, che non vi è bocca, ne lingua, che bassi ad esprimerle. Non sono più lungo, poiche si del le cose di questo regno, come della persona mia il Padre Visitatore, e Don Mancio daranno pieno raguaglio à V. Santità, la quale in verità adorando, con molto timore scrissi la presente il dì xj. di Gennaro l'anno dopo la venuta del Signore MD LXXXII.

Quello che stà sotto i piedi di V. Beatitudine

Francesco Redi Bungo.

### DI DON PROTASIO RE DI ARIMA

SOPRASCRITA Siapresentata à quello, che io adoro, grande, e Santo Signore, che sta in luogo di Dio.

Lettera di Don Protafio Red di Arima nel Giappone al Papa.

fta lettera à V. Santità. Due anni sono, cioè l'an no dopo la venuta del Signore M D LXX X. nel té po della Quaresima, e della pretiosa passione del Sig. Nostro Giesu Christo, ritrouandomi io con la mia samiglia in gran perturbatione, e tumulti di guerre, e nelle prosonde tenebre della gentilità; si degnò il Pa dre delle miscricordie, di illuminarmi, e mettermi sul dritto camino della salute, per mezo del P. Visitatore, & altzi della Compagnia di GIESV, i quali mi aiuta-

VATICANA.

aiutarono in ogni cosa, e predicando la parola di Dio à me, & à miei; fecero co'l Sacramento del Battesmo scendere sopra noi la gratia del Cielo. Del quale si gran beneficio con somma allegrezza rendo infinite gratie al sommo Re; & essendo la Santità Vostra il Pa store di tutta christianità; haurei molto desiderato ve nire in persona costà. E posto per terra con gran som missione darle obedienza, baciarle i piedi, e mettermeli sopra il capo. Ma perche molti, e graui impedimenti, ciò non mi permettono, lo mando co'l sudetto P. Visitatore Don Michele mio Cugino; accioche fac cia lo stesso vsficio à nome mio. Da lui intenderà la Santità Vostra i miei desiderij, & altre cose. Onde sinisco, e con humiltà, e verità riuerentemente l'adoro. Il di viij. di Gennaro M D LXXXII.

Stà sotto le scarpe di V. Beatitudine

Don Protafio.

### DI DON BARTOLOMEO PRENCIPE di Omura.

SOPRASCRITTA Conle mani alzate, adorando, offerisco questa al Santissimo Papa, che tiene il luogo di Dio.

Vantunque sia presuntione la mia, pure con la Leitera di Do gratia del Signore de i Cieli, offerisco questa Bartolomeo roza lettera à V. Santità, la quale stando in terra in Prencipe di luogo di Dio, & insieme per Maestro, e Dottore di tut pa. ta la Christianità, ragion sarebbe, che io passando i Mari, venisse in persona à vedere vostra Beatitudine, baciarle i suoi Santi piedi,& metterli sopra il mio ca- $\mathbf{F}$ po.Ma

44 DELLA LIBRARIA

po, Ma per molte cagioni io sono al presente impedito di farlo. E venuto vltimamente in questi paesi tanto remoti, il P. Visitatore della Copagnia di GIESV, & hauendo egli dato molto bono ordine alle cose di quà, se ne ritorna in patria: e con questa buona occasione viene anco Don Michele mio Nepote, il quale benche non habbia meriti perciò; tuttauia riceuerò à fauore, ch'egli sia ammesso à baciare in mio nome i piedià V. Santità, e darle la debita obedienza. In tan. to supplico molto V. Beatitudine si degni tener memoria di me, e fauorirme assieme con questi nostri Regni, e nouella Christianità, che questo è tutto il mio desiderio. Del resto il P. Visitatore, e Don Michele, daranno relatione à bocca à V. Santità, la quale di co re adorando con timore hò scritto questo dì xxvij.di Gennaro, l'anno M. D. LXXXII. dopo la venuta del Signore.

Io Don Bartolomeo, che stò sotto i Santi piedi di vostra Beatitudine.

Queste surono le lettere di credenza, che publicamente nel sacro Concistoro si lessero, nelle quali si può chiaramente scorgere, e vedere di quanto assetto di pietà, e deuotione siano ripieni i cori di questi Prencipi, verso la Santa Chiesa Catholica, e fatta ap presso in nome de gli stessi Ambasciadori, e de i loro Rè, l'oratione di obedienza, dal P. Gaspare Gonsaluez Portughese, della Compagnia di GIESV; così à nome del Papa li sudal Signor Antonio Boccapaduli in Latino risposto, che in volgare Italiano in questa forma si è tradotto.

P. Gaspare Gonsaluez.

## VATICANA. RISPOSTA A GLIORAtori Giapponesi.

I questa maniera mi comanda la Santità di N.S. Risposta in no Ch'io vi risponda nobilissimi Giouani, Che Do à Giapponess. Francesco Rè di Bungo. E Don Prothasio Rè di Arima, e suo Zio Don Bartolomeo Prencipe di Omura, co'l mandare da quelle tanto remote Isole del Giappone voi loro parenti quà, per dare la debita veneratione à quella potestà, ch'è stata à lui concessa da Dio, hanno fatto pia, e sauiamente. Conciosia cosa, che non vi è altro, che vna Fede, vna Chiesa vniuersale, vn capo, e Pastore di detta Chiesa, e di tutto il Christianesmo successor di Pietro, e Pontesice Roma no. Che questo articulo insieme con gli altri misteri di santa Fede essi credano fermamente, e confessino, immortali gratie, ne dà N. S. alla diuina bontà, e stima, che questa sia giustissima allegrezza, poiche ella nasce dal desiderio della gloria diuina, e della salute dell'anime. Onde volontierissimo, con questi suoi ve nerabilif: atelli Cardinali di S. Chiesa Romana, abbraccia questa loro protestatione di fede, vbidienza, e deuota voluntà. In oltre desidera, e prega, che ad essempio loro anco gli altri Prencipi, e Rè di quell'I-

Essendo dopoi succeduta nel colmo di tante alle- Morte di Gre grezze la morte di Gregorio, e creato Sisto Pontesi-gorio XIII. ce, non mancò egli, come pietosissimo padre, di nouo accarezzarli, instruirli nella santa Fede, e confortar linell'osseruanza della Catholica Religione; e con grādissimi doni, e gratissime lettere dopò molti giorni rimandarli. Volse egli però hauerli prima presenti alla sua coronatione, e nel pigliar del possesso, che fe ce della Sede Pontificia à Laterano, oue fù da loro

fole, e di tutto il Mondo lasciata à fatto l'Idolatria, e gli errori, conoscano Iddio vero, e Giesu Christo, mã

dato da lui, che in ciò consiste la vita eterna.

accom-

accompagnato, quasi da comitiua di gloria, e di hono re, con quella pompa, che alla Pontifical Maestà si co ueniua. Onde questa attione, come celebre per la dignità del Pontesicato, e per la presenza di non più viste, e conosciute genti, fece egli quiui nella Libraria dipingere con questi versi di sotto

Ad Templum Antipodes Sixtum comitantur

euntem

I amá, nouus Pastor pascit ouile nouum.

# Della sua Incoronatione.

Incoronatione di Sisto V. doue, e quando fosse.

S I vede poi in bella pittura la celebre, e folenne fua Incoronatione fatta nella piazza di S. Pietro contanto concorso di gete il primo di Maggio 1585. quando riceuendo lo Scetro, & il Regno Pontificale, fu salutato Pontesice Ottimo Massimo con questi ver si di sotto.

Hic tria Sixte tuo capiti diademata dantur: Sed quartum in Cœlis te diadema manet.

## Delle Galee nouamente da lui fatte.

Gal ce di Sifio.

Di là si veggiono in vn bel Quadro di pittura l'ima gine delle Galee da lui nouamente fatte per defensione delle riuiere di Roma, e di tutto lo stato Ecclesiastico, con questi versi.

> Instruit hic Sixtus classes, quibus aquora purget, Et solymos victos sub sua iura trahat.

Del-

# Dell'Obelisco Esquilino.

Appresso si vede l'Obelisco da lui drizzato nella Obelisco Esqui piazza di S. Maria Maggiore con questi versi di sotto. lino, e sua Hi-Qui Regum tumulis obeliscus seruit olim,

Roria, & in. Ceritione.

Ad cunas Christi, Tupie Sixte, locas

Fù questo prima nel Mausoleo di Augusto posto per ornamento:ma essendo poi per empito diguerre spez zato, e molti anni nella strada di S. Rocco à Ripetta attrauersato, egli lo fece trasportar nell'Esquilie, doue hoggi in bella forma ristorato si vede, con queste inscrittioni da tutti i lati, che dicono.

## Verso Oriente.

CHRISTI DEI IN SETERNUM VIVENTIS CVN ABVLA LAETISSIME COLO. 2VI AORTVI SEPVICHRO AVGVSTI TRISTIS SERVIEBAM.

Inscrittioni dell'obelisco Esquilino.

# Verso Occidente.

SIXTVS. V. PONT. MAX. OBELISCVM SEGTPTO ADVECTVM AVGVSTO IN EIVS MAVSOLEO DICATVM, EVERSUM DEINDE, ET IN PLVRES CONFRACTVM PARTES IN VIA AD SANCTVM ROCHVM 1ACENTEM

IN PRISTINAM FACIEM RESTITUTUM, SALVTIFER AE CRVCI FELICIVS HIC ERIGIIVSSIT. A.D. M. DLXXXVII. PON. III.

Verso Tramontana.

CHRISTVM DOMINVM, QVEM AVGVSTVS DEVIRGINE NASCITURUM VIVENS ADORAVIT, SEQVE DEINCETS DOMINVM DICI VETVIT ADORO.

Versomezo Giorno.

CHRISTVS TER INVICTAM CRVCEM POPVLO PACEM PRAEBEAT QVIAVGVSTI PACE IN PRAESEPE NASCI VOLVIT.

Mansuleo di Augusto, e sua

Fù il Mausuleo di Augusto vna delle piu superbe merauiglie, che fosse in quel tempo in Roma. Erà que descrittione. sto vn'edificio di forma circulare con tre cinte di mu ra, simile à quell'vna c'hoggi ancora mezo ruinata, vi si vede incrostata tutta di bianchissimi marmi, e di lucidissimi Porfidi, nel compartimento, delle quali vi erano più luoghi da poter seppellire ciascuno apartatamente, cinti intorno di cancelli di ferro, fra quali

erano

erano piantati alberi di perpetua verdura, co'l trame zo di molte statue di huomini a piedi, & à cauallo artificiosamente lauorate, fra quali dicono, che fosse vna imagine della Vittoria, e della Pace di esso Augusto che lo edificò. Il circuito di questo era grandis- Porte del Man simo di sorte, che haueua dodeci porte, corrisponden fileo quantes ti a i dodeci segni del Cielo, come vuol Cassiod. nella fommità del quale era posta la Statua di Rame, ò come alcuni altri vogliono di bronzo di esso Augusto CCL-cubiti eleuara da terra, come scriue Strabone, Maujoleo di che tanta era l'altezza di questo meraviglioso edifi- Augusto. cio. Dalla parte dinanzi haueua duoi Obelischi per ornamento di eguale altezza di 42.piedi, vno de qua li è quello di cui hauemo di fopra ragionato. L'altro ficrede, che giaccia dietro S. Rocco di terra ricoperto. Fece questo superbo edificio Augusto nella Valle Martia, in quel luogo a punto, che hoggi ancora dal fuo nome fidice Augusta, vicino S. Rocco sù la riua del fiume, nel sesto suo Consolato (come vo liono alcuni): ma secondo Cassiod.quando sottomesso l'Orie Mausoleo qua te; e ridutto il Mondo in tranquillissima pace sedeua Augusto quasi nel colmo dalle felicità humane secondato dal l'amica fortuna, e della prosperità de proprij gesti, in mezo de quali come accortissimo Prencipe pensò an co tal'hora a douer morire; onde percio eresse il Mau soleo, accioche fosse sepolchro non solamente di se stesso e de suoi, ma de tutti gl'altri Imperadori, e loro congiunti, e quiui egli morendo volse esser riposto, come testifica Suetonio, & vi furono appresso seppel- Nella vita di liti Marcello suo Nepote, che lasciò solamente veder fi al Mondo, e Pansa, & Hircio Consoli di quel tempo con molti altri appresso, & era questo cosi bello, e cosi sontuoso, che era stimato per la più superba merauiglia di Roma, onde fece di esso mentione S. Gerolamo merauigliandosene nel primo libro, che scriue co tra Giouiniano Heretico.

Obelischi del Mausoles.

Luogo del Mausoleo.

DELLA LIBRARIA 50

Vn'altro quasi di pari grandezza, e di superbissimo apparato, ne fece molto tempo dopoi l'Imp. Adriano similmente sù la riuiera del siume, sopra il quale hog Mole di Adri ano, e sua de. gi si vede il fortissimo Castello di S. Angelo, di tanta grandezza, e di tanta maestà, che non si potrebbe con parole esplicare, onde disse vna volta di lui merauigliandosi vn Poeta

Ariosto .

Mole di Adri

nasa.

perintione .

Imita quasi la superba mole

Che fe Adriano all'onde Tiberine.

E questo era posto dirimpetto à quel di Augusto qua si per concorrenza, & era adorno d'infinite statue di huomini a piedi,& à cauallo ingegnosamente lauora te, le quali poi miserabilmente parte integre, parte rotte, e spezzate, furono da soldati nel campo degli ano quado rui inimici Gothi precipitate, quando la bella Citta di Roma à tempo di Belisario su da loro presa, e depredata. Nella fommita di questa mole, che si terminaua come in vna punta di meta, era posta la superbissima Pigna, che hoggi si vede nel Cortile di S. Pierro, & ac' ciò che vi si potesse andare, fabricò Adriano il superbissimo Ponte di S. Angelo, che ancora vi si vede, & in qîta Mole furono seppelliti Adriano, Scuero Antoni no, M. Aurelio, Commodo, & altri Imperadori, come riferisce Lampridio. Con tutto ciò non hebbe mai il nome di Mausoleo, come quel di Augusto.

Primo Mauso leo del mondo, da chi fatto.

Il primo, che facesse Mausolei al mondo su Artemi sia Reina di Caria, donna celebratissima per castità, & honestà di vita, la quale amando sinceraramete Mausolo Re suo marito, che morse nell'anno CCCII. dal-

Lib.36.cap.5. l'edificatione di Roma, come riferisce Plinio, volse dopo la morte di quello beuer le sue ceneri mescolate con vino; accio che viuesse indissolubilmente ancor dopo la morte con colui, con il quale in vita era stata congiuntissima di amore, onde li cresse perciò yna cosi superba Sepultura, che su connumerata fra i

mira-

VATICANA.

miracoli del Mondo, e volse che dal suo nome fosse Mausolco on. detto Mausoleo, onde poi ne successe, che tutte le sepulture di smisurata grandezza, e di sontuoso appara to Mausolei erano chiamati. Era qsto di circuito 41 t. Mausoleo di piedi, e per altezza 25. cubiti di forma quadra cinto in sua descrittio. torno di 36. colone, & in ciascuna parte di esso sotti-ne, e grandezlissimi lauori, & artisitiose opere d'ingegnosi Scoltori (a. si vedeuano. Da Oriente scolpi Scopa, da Settetrione Briasse, da mezo di Timoteo, e dall'occaso Leochare scultori del celebratissimi Artefici de quei tempi. E prima che si Mausoleo. finisse cosi grand'opera; la Reina Artemisia, che haueua commandato, che si facesse in memoria dal marito mori:con tutto ciò non restorono gli artesici di compirla, giudicando che douesse essere perpetua memoria del nome, e della gloria loro. Vi si aggiunse poi suc cessiuamente, il quinto Artefice, il quale sopra la som Quinto artesimità della piramide pareggiò con l'altezza l'inferio-leo. re per 23. gradi ritirandola in puta di meta, nella fom mità della quale era vn Carro di quattro caualli, che fece Pithi di merauigliosa scultura, come riferisce Lib 36.eap.s. Plinio, e questa aggiunta richiuse tutta l'opera, con l'altezza di 140. piedi.

Dopò quo non trouo, che si facesse altro sepolero Porsenna in di meraviglioso edificio, se non per qualche tepo do- Chiusi, esua poi da Porsenna Rèdi Toscana, il quale come riferi- descrittione. sce M. Varrone sotto la Città de Chiusi fabricò vn superbissimo sepolcro di pietre quadrate di tanta gran dezza, che ciascuno de lati era di 300, piedi alto cin quanta, dentro di cui fece vn Labirinto inestricabile nel quale, se alcuno entraua seza vn gomitolo di filo, non potea, ne sapea ritrouar l'vscita. Fece questo Por senna ad imitatione di vn Laberinto, che era nell'E- Laberinto di gitto in Heracleopite Città, fatto tre milia seicento Egitto. anni prima da Petesuco Re, l'entrata e le colonne, del quale erano composte, e fatte de superbissime mo li, che ne per tempo, ne per guerra si haurebbeno pos-

DELLA LIBRARIA

suto disfare; ma non arriuò Porsenna alla millesima parte di questo. Se bene il suo fù merauigliosissimo; poiche dicono, che sopra quel suo quadrato erano cinque Piramidi, quattro ne gli angoli, e nel mezo vna larghe da basso 75. piedi alte 150. nelle sommità delle quali era vna palla di rame, e fopra tutte era posto vn cappello cupo, dalquale pendeuano alcuni cãpanelli sostentati da certe cathene di ferro, che agitati dal vento riferiuano discosto il suono, come fù già fatto in Dodona, dal che si vede quanto fosse antica Capane quan l'inventione delle campane. Sopra di questo circuito erano ancora quattro altre Piramidi alte 100. piedi, le quali come basi sosteneuano vn'altro solare, sopra il cui piano n'erano cinque altre : l'altezza delle qua lisivergogna Varrone di raccontare, dalche raccoglie Plinio, che quanto maggiore, e più superba fù l'o perastanto fosse più grande la piazza di cercar gloria con spesa, che à niuno giouasse, & affaticar le forze del regno, acciòche ne restasse più lode all'Artesice, che ale stesso, e se questo per la gradezza, ò sontuosità sua habbia da esser detto Mausoleo, ciascuno da se lo può giudicare, ma passiamo all'altre Imprese merauigliose di Sisto.

to antiche.

### Della traslatione di Pio V.

Traslatione del corpo di Pio V. i S. Ma ria mag. quãfalla.

CI vede dopò questo la Traslatione del corpo di Pio V.che fu fatta alli ix. di Genaio 1588.quando, e da chi do che per zelo di quel Santo Pontefice, da cui egli hebbe l'honor del Cappello, che priuatamente in Va ticano se ne giaceua fece, con solennissima pompa trasferire le sue ceneri nella Chiesa di S. Maria Mag giore, oue nella Cappella del Presepio, gli eresse la la sonVATICANA.

la sontuosa sepoltura. A piedi della Pittura si leggono questi due versi

Trasfers Sixte Piu, transferre an dignior alter, Transferri an vero dignior alter erat?

E questa sepoltura di Pio vna delle belle cose, che sia Descrittione, in Roma; poiche si vede in essa vna imagine di marmo della sepoltudi eccellentissimo Scultore, e di naturalissimo ritrat sue inscrittioto: & è in modo abellita de marmi de Porsidi, e d'altre ni.
pietre di non poco valore; che dà di se bellissima vi-sta. nella base vi sono scritte queste parole.

PIO V. PONT. MAX.
EX ORD. PRAEDICAT.
SIXTVS. V. PONT. MAX.
EX ORD: MINORVM
GRATIANIMI

Inferittioned della sepultura di Pio V.

E poco più fotto nella base sundamentale, si legge la seguente inscrittione della Genealogia, della vita, e de costumi di quel santissimo Prencipe nella sorma, che segue

PONT. AN. VII.

LATTISVAE I

PIVS. V. GENTE GHISLERIA, BOSCHI
IN LIGVRIA NATVS, THEOLOGYS EXIMIVS,
A PAVILO III. IN INSVBRIA HAERETICAE
PRAVITATIS INQVISITOR, A IVLIO
III. SANCTAE INQVISIT. OFF.
COMMISS. GENERALIS, A PAVLO IIII.
EPISCOP. SVTRINEN. DEINDE S. R. E.
T.T. S. MARIAE SVP. MINERVAM
PRESBITER CARD. ET A PIO IIII.
ECCLESIAE MONTIS REGALIS IN
SVBALPINIS ADMINISTRATOR

Inscrittiones della base inferiore.

EO VITA FVNCTO, SVMMO CARDINALIVM
CONSENSV PONT. MAX. CREATVR.
QVI VETERES SANCTOS
PONTIFICES AEMVLATVS, CATHOLICAM

FACTVS,

FIDEM PROPAGAVIT, ECCLESIASTICAM

DISCIPLINAM RESTITVIT,

AC TANDEM GESTARVM RERVM

GLORIA CLARVS,

DVM MAIORA MOLITVR,

TOTIVS CHRISTIANAE REIPVB: DAMNO
NOBIS ERIPITVR.

PONT. AN. VII,

AETATIS SVAE LXVIII.

VATICANA.

Da man dritta vi è vna Tauola di marmo, nella quale si vede scolpita la vittoriosa impresa, ch'egli fece co'l Turco creando M. Antonio Colonna suo Generale, con questa inscrittione.

> SELINVM TVRCARVM TYRANNVM. MVLTIS INSOLENTEM VICTORIIS, INGENTI PARATA CLASSE, CYPROQ. EXPVGNATA CHRISTIANIS EXTREMA MINITANTEM.

> > PIVS. V.

FOEDERE CVM PHILIPPO II. HISPANIAR REGE, ACREP. VEN. INITO, M. ANTONIVM COLVMNAM PONTIFICIAE CLASSI PRAEFICIENS, AD ECHINADAS HOSTIBUS XXX. MILL. CAESIS. X. MILL. IN POTESTATEM REDACTIS, TRIREMIBUS CLXXX. CAPTIS, XC. DEMERSIS, XV. MILL. CHRISTIANIS, A SERVITVTE LIBERATIS, PRECIBVS, ET ARMIS DEVICIT.

Inscrittione della Vittoria hauuta cotra

Fù questa la più merauigliosa battaglia, che sia staa mai in mare dal principio del Mondo; poiche non comprende dall'historie, che alcuna fosse maggiore li essa: Percioche quella di Themistocle contra Ser-Guerra de To e, la quale afferma Plutarco hauere auanzati tutti serse. li altri fatti, che mai si ricordassero esser succeduti mare, non le si può pareggiare: conciosia che tutto he vi fosse maggior numero de legni; non segui per

56 commune virtù, & animo de combattenti, & in luogo vguale, si come in questa, doue furono abbattuti, e pre si per forza d'armi quasi tutti i vascelli de nemici. Andauasene altero Selino, e più che mai superbo per le vittorie passare, pensando diuorar tutta Christianità, e farsi tributario il Mondo, quando inspirato Pio à Lega contra il far la Santa Lega, co la Catholica Corona di Spagna, e la Repub. Venetiana gli se oppose, e lo ripresse di ma niera, che ancora si piange, e si duole del danno, e delle ruine riceuute. Veniua egli spreggiata già l'amicitia, & il mantenimento de patti contra il proprio giunaui Turches, raméto à guisa di feroce Leone co'l numero di 300.e più Naui à i guasti dell'Europa, dell'Italia, e della san ta Sede Romana. Quando incontrandolo l'armata del la Lega nella Grecia fotto il Golfo di Corintho all'I-Numero delle sole Corzolari già dette Echinede, furono da nostri naui Christia con 205. Galere solamente, e sei Galeazze numero

che.

ne.

virtoria de gordo Selino schernito, ebeffeggiato; ilche fu nelli Turcki, quan vij. del Mese di Ottobre M D L X X 1. nel qual giordo fosse. no à punto si crede che Dio riuelasse à Pio la Vitto-

chi.

molto inferiore allor superbo apparecchio, così operante lo Spirito santo, sconfitti, presi, & abbruciati in Termine del- termine di quattro hore, che durò la battaglia, la qua la battaglia. le fù tanto horribile, e sanguinosa, che parcua il Mare vn Mogibello tinto tutto e colorato di sangue, pieno di corpi morti ondeggianti, di vascelli disfatti, di fuochi appiccati a i remi, & à questa, & à quell'altra cosa. Era l'aria compressa di fumo, mista di solfo, e ripercossa da i gridi, e lamenteuoli voci di coloro, che ò di ferro, ò di foco, ò d'acqua ò feriti dall'artigliarie periuano, e fù certo spettacolo di gran miseria, se ben Strage de Tur di gradissima gloria, e consolatione per la sconttta de gli inimici del nome Christiano. Morirono più di tre-

> tamila Turchi, più di diecimila ne restorono schiaui, cento ottanta Galee furono prese, nouata sossocate, quindeci mila Christiani liberati, e finalmente l'in-

> > ria.

VATICANA.

ria. Percioche stando egli lontano in tanto spatio di Pio predice la Vittoria. Mare, edi Terra nel Palaggio Vaticano alle sue stanze, per le quali passeggiando trattaua negotij d'impor tanza con Monsignor Bartholomeo Busotti da Bibiena Thesoriero generale, spiccatosi d'improuiso da lui aprì vna fenestra, e riuolti gli occhi al Cielo, tenneuegli fissi per vn gran pezzo, indi riferrando la fenestra, e mostrandosi pieno di gran cose, riguardò il Thesorie re, e dissegli. Non è tempo di negotiar questo, andate à ringratiare Dio, perche la nostra armata hà combat tuto có la Turchesca, e sù quest'hora hà vinto. Et egli incontinente se n'andò: ma in andando riuoltosi indietro vidde il Papa ch'era corso ad vn'Altarino, e Pio ringratio gittatosi ingenocchioni ringratiaua Dio, con le mani Dio della visgiute, onde andato à casa scrisse, e notò à libro il Me-toria. se, il giorno, l'hora & il millesimo di questo fatto, e ve nuto poi l'auiso certo della Vittoria, restò chiaro di detta reuelatione, & à molti Cardinali, e personaggi, il narrò poi, massimamente dopò la morte sua. Anzi confortando Pio D. Gio. à combattere animosamen- Pio promette te per beneficio della Christianità, ripieno dello Spi- la vittoria à rito diuino li disse, che da parte di Dio li prometteua la Vittoria, per l'impetration della quale tanti digiuni fece in quell'età senile, sparse cotante lagrime, e mandò al Cielo tanti sospiri feruentissimi, e preghiere, che meritò essere essaudito, commouendo la miseri cordia, e la pietà diuina à fauor de Christiani. Fece Pio dell'ottenuta Vittoria grandissima allegrezza, e ne rese immortali gratie, con processioni, & orationi Preseianni al à Dio Nostro Signore, & auisò con lettere Menna Rè Rè di Persia. d'Ethiopia, che volgarmente è detto Preteianni, il po e d'Arabia. tente Seriph Mutahar Rè dell'Arabia Felice, come al haunta con il tresi Scieco Tahamaso potentissimo Re di Persia di Turco. cosi celebre Vittoria, inuitandoli à rallegrarsi seco della ruina del commune inimico. Volse egli perciò, che tornando M. Antonio, ch'eletto Generale delle

H

Gales

58 DELLA LIBRARIA

Galee di Santa Chiesa si hauea, se li dasse Trionso, no hauendo Roma da tanti secoli in quà mai più veduti simili spettacoli, onde entrando egli da porta S. Bassiano detta anticamente Capena, con infinito numero de schiaui legati à guisa di antico Trionsante, accompagnato da grandissimo numero digente; sù da i Pronepoti del Papa, e dalla guardia de Caualli leggieri poi dal Senato Romano incontrato, e falutato, e da Pio horreuolmente riceuuto per l'ottenuta Vittoria; la quale attione, come celebre per il successo di cosi felice giornata sece Sisto in marmo scolpire & à lato della sua sepoltura riporre, con quella inscritione, che di sopra si è detta.

Scoltura della guerra contra gli vgonotti

Trionfo del

Colonna.

Dalla parte sinistra vi è scolpita la liberatione della Francia dal tumulto degli Heretici, quando à tempo di Carlo I X. mandando il Conte di S. Fiora con grandissimo numero di gente à piedi, & à cauallo, ridusse quel regno in tranquillissima pace, e raffrenò l'infolentia di Vgonotti, che à guisa di seroci Tigri s'incrudeliuano contra Catholici, e congiurauano al l'esterminio del Regno, e della Chiesa Santa, à quali diede tal rotta, e sconsitta, che li sncruò le forze di ma niera, che non hanno hauuto più ardire si arrogantemente alzar con tanto impeto le corna contra la Nauicella di Pietro, e vi sece porre la seguente Inscrittione.

GALLIAM CAROLO IX. PERDVELLIVM, HAERETICORVMQ. NEFARIIS ARMIS

VEXATAM

VT DE REGNO, DE QVE RELIGIONE ACTVM

VIDERETVR.

PIVS V. SFORTIAE COMITIS S. FLORAE DVCTV,

MISSIS EQVITVM, PEDITVMQ.

AVXILIARIIS COPIIS

PERICVLO EXEMIT.

HOSTIBUSQ. DELETIS

VICTORIAM REPORTAVIT,

REGIREGNYM CVM RELIGIONE RESTITVIT.

SIGNA DE HOSTIBVS CAPTA, AD LATERANENSEM BASILICAM

SVSPENDIT.

Due celebri, & eternaméte memorabili attioni furono fra l'altre da qsto Santissimo Potesice per diuina inspi-ratione heroicamente fatte, & esseguite, e tutte due in bri di Pio V. seruigio di S.Chiesa, in gloria & honor di Dio, & in sussidio del nome Christiano. Vna delle quali fùla crudelissima guerra, ch'egli mosse con animo inuitto à Selino, Tiranno de Turchi, dallaquale riportò vitto ria, cosi celebre, che per tutti secoli, non fù mai vdita la maggiore. L'altra fù la sanguinosa persecutione ch'egli diede à gli Heretici, & Vgonotti capitalissimi nemici

Inscrittione della vitto. via de Pio congra Hereth

DELLA LIBRARIA 60

nemici del Romano nome della quale siamo hora bre

uemente per discorrere.

Carlo g. Re di Francia.

Era per la morte di Francesco II. Rè di Francia suc ceduto nella Corona Carlo I X. il quale sendo in età puerile, e nó possendo prouedere alle bisogna del suo Regno, come si ricercaua nelle turbulentie de quei të pi, per esser tenero ancora, e pupillo, con i fratelli minori fotto la cura della Reina Madre stranicra, e donna; benche sopra il Donnesco valore, quando rinforzata gl'Vgonotti la lor setta cominciorono à sparge-

il Re di Fran-

gonotti contra re il loro veleno contra il giouine Rè, e la Santa Chiesa, coniurando all'esterminio dell'vno, e dell'altro. Eletto fù loro capo da gliHeretici vn certo Giouanni de Barri Signor della Renaudie gentil'huomo de Parigi, chiamato altramente la Foreste, il quale con vn' altro Signore della Gazaye di Bertagna, haueua preso protettione di questa coniura, alla quale s'erano Capo della co vniti il Coligni, il Cassimiro, che conduceua loro aiu-

plici.

iura, esuoico to da Alemagna, il Prencipe di Condè, e molti altri, i quali mouendost con gran numero di gente à Cauallo correndo à Mios per amazzare il Rè, (come che prima in altre occasioni ciò tentato hauessero) concitorono

in Parigi.

MRe si salua tanto romore, che à pena con l'aiuto di Dio il pouero Rè, co la Reina madre, e co le forelle, e fratelli fi saluò à Parigi, onde impatronitisi gl'Vgonotti di S. Dioni-S Dionisso pre gi Castellovicino due leghe à detta Città ripigliado

60.

forze, có Mós. Andelotto, e altri nobili Capitani della fettaVgonotta, suscitaro il magior solleuameto de po poli, che li facesse mai, e condotti d'Alemagna grossi eserciti di gente d'arme à piede, & à cauallo sotto il Volfango Duca di Dupont, có aiuti, e digéti, e di denari della Reina d'Inghilterra imperuersauano tutto il Regno, e come rabbiose Tigri deuenuti sierissimi Persecutionde contra Dio, e contra il Rè scorreuano profanando,

Catholicifat- e da fundamenti ruinando in ogni parte le Chiese, sa dagl'Here tici.

con varie sorti di crudeltà tormentando, & vecidendoi

do i Catholici, i quali veramente eran perduti d'animo insieme, con il Re istesso, hauendo occupate le fortezze sue vccidendo Religiosi, & altri. Laonde Pio mosso da si euidente pericolo cognoscendo il bisogno, che haueuano d'animo, e di aiuto; ne fatica, ne spesa risparmiò per souvenimento di quel Regno ani Pio mone-il Re mandoli, & essortandoli per la difesa dell'honor di aprender l'ar Dio, della Corona, e delle proprie vite à prender l'ar-notti. mi, prouedendogli si di pronto aiuto de denari, come di gente à piedi, & à cauallo. E veramente volle Lodi di Pir V. Dio fauorir la sua Chiesa d'vn Pastor si vigilante à tempi cosi calamitosi incontra l'heresie, alle quali, se da lui non si resisteua vigorosamente, come su fatto in tutta la sua vita. L'Italia particolarmente forse stata à quest'hora sarebbe tutta in preda delle lor fiamme. Onde continuando gli aiuti promessi, assoldò quattromila, e cinquecento Fanti Italiani scelti, e nouecento caualli, & hebbe da Cosmo mille fanti, e ducen Pio V. in Fra to caualli pagati, fece elettione di Sforza Conte di S. Fiore per loro Generale prode Caualiero, e d'ottimo configlio, alquale diede la norma, e regola di disci plinargli christianamente, con il timore di Dio, con l'obbidienza de superiori, con la concordia fra loro, e litia Christia co'l contentarsi del loro stipendio, e finalmente con na. iscacciar la bestemmia e'Igioco principalmente, & altri vitij, e prouistoli di molti Sacerdoti, Cappuccini, e Giesuiti, che hauessero ad hauer cura dell'anime loro nell'insulti della guerra; felicemente l'inniò al sussidio di quel Regno, e giongendo al campo, con molta aspettatione, ne sù il Papa di tanto aiuto lodato dalla Regina, e da tutti Catholici per lo soccorso di gente Italiana, si valorosa, & Christianamente disciplinata, la quale vnita con le forze del Rè, diede loro, nel Poitù à Mancontur sconfitta d'ba in vna giornata grandissima rotta, e sconsitta, reiti. con morte, e strage crudelissima, & sanguinosa

Soccorfo da

di più

62

do, e da chi ottenuta.

di più di 12. mila fanti, e di 1500. huomini à cauallo, di sorte che stringendosi assieme seguendo l'Impresa, Vittoria cotra aiutati dalle genti, e Colonelli reali acquistorono i Vgonorii, qua Catholici la Vittoria alli 3. d'Ottobre M D LXIX. nel qual Mese ottenne anco tre anni dopoi la celebratissi ma Vittoria de Turchi, e fù gran cosa quella, che fù da alcuni Capitani al Cardinale Alessandrino raccótata, cioè che essi viddero allo spiegar dell'Insegne del Papa, huomini d'arme lucentissime in aria, con le Prodigio nella spade insanguinate contra loro, e che eglino; perciò guerra contra subito alla fede Catholica si convertirono, facendo

Vgonotti.

ma.

voto à Dio se scampauano seguir sempre l'insegne di Stendardi di Pio, come fecero. Mandò il Conte à Roma gli stendar vgonotti à Ro- di tolti à nemici dalle genti del Papa. quali egli pose à S.Gio. Laterano, come si accenna nella sopradetta inscrittione, e fece di questa vittoria grandissima allegrezza, ringratiandone la Macstà di Dio, con far processioni, orationi, & altri spirituali esercitij, e su giudicato, che in questa Vittoria egli hauesse si gran parte, che si diceua communemente, che fosse tutta sua. Costrestituito l'honoreà Dio, la religione à popo li, la deuotione alla Chiefa, e la Corona al Re fù causa che per l'auenire si viuesse in santissima, e tranquillisfima pace.

In memoria di cosi santissimo Pontesice, non mi par Vita di Pio V. fuor di proposito qui breuemente discorrere intorno alla vita sua. Nacque Pio nel M. D. IIII. sotto il Pontificato di Giulio II. e l'Imperio di Massimiliano il giorno xvij. di Gennaio, solenne per la festa di S. Antonio in pouero stato, e furono suoi parenti Paolo Ghisslieri, e Dominina Augeria, che habitauano nella Terra del Bosco Diocese di Tortona. chiamossi al Nome di Pio Battesimo Michele, & essendo di 14. anni per diuina in

al batte fr.o.

spiratione si fè religioso, vestendosi dell'habito di San Domenico nel Conuento di Vghera Prouincia della Lombardia senza cangiarsi nome. Indi à Bologna mãdato

VATICANA.

dato à studio sece tal prositto, che in breue su creato Pio satto Les-tore di Logica, di Filosossa, e poi di Theologia clusioni. quale officio per anni 16. con grandissima sua lode e-

valorosamente disputò dell'authorità del Pontefice Romano, e d'altri misteri della Religion Christiana, creato poi Priore in Vigeuano, in Soncino, & Alba: Pio fatto Prio fù poco appresso fatto Dessenitore, il quale vsticio è il re,e desinitore.

fercitò. Indi nel Capitolo, che si celebrò à Parma sendo Lettor di Pauia, tenne publiche Conclusioni, oue

principale dopò il Prouinciale, succedendo poi la riuolutione de Grisoni, che per la vicinanza, e continua prattica s'erano da quei Heretici di Suizzeri lasciati à poco à poco, come gente roza, & idiota infet-

tare in gran parte di Heresia; vi fu destinato Inquisi- Pio fasto In-

tore, il quale officio essercitò per lungo tempo, non quistore. fenza grandissimo pericolo della vita: con tutto ciò sempre si trouò constantissimo, & anco pronto à spargere il sangue se fosse stato necessario per seruigio

della santa Fede. Venuto à Roma nel 1550, senza spe rar Thesori, ne grandezze fù per la morte di F. Theofi lo spontaneamente assunto dal Card. di Napoli, che fù poi Paolo IIII. al Commissariato del Santo vsficio,

e morto Giulio III. e Marcello II. e creato Papa il Ca rafa, fu fatto da lui Vescouo di Nepi, ch'egli sicurame- Pio Vescouo, etericusò: ma indi à poco fu da Paolo creato Cardina Cardinale.

le co'l titulo di S. Sabina, e poi di S. Maria fopra Minerua, che fù la prima volta per sua cagione eretta in titolo di Cardinale, il quale vificio essercitò; sotto Pao lo, e Pio IIII. con tanta sincerezza di vita, e di costumi, che ne fù sommamente lodato. Creato finalmente

per la morte di Pio IIII. Pontefice alli 7. di Gennaio sule 22. hore nel M D L XVI. con un consentimé Pio V. quando to merauiglioso, prese il nome di Pioper compiacer creato Papas.

Borromeo, Altemps, e Colonna, che di ciò lo richiefero, nelche non mottrò pure vna semplice alteration d'animo, tutto che si vedesse adorare da Cardinali, e

posto

64 DELLA LIBRARIA

Pio quando co

posto in quella suprema dignità del Papato, nellaqua le si portò di maniera, che sarà sempre ricordato, e desiderato ne secoli futuri. Riceuè il Regno Pontificale alli 17. di Gennaio, nel qual giorno egli nacque, e riuolto tutto al gouerno di S. Chiesa fece cose cosi celebri, & attionicosi salutifere; che viuerà sempre di esso la memoria ne posteri; percioche su tanto amico de buoni, e tanto nemico degli inimici del Christiano nome, che voluntieri hauerebbe messa la sua vita, e sparso il suo sangue, se hauesse possuto, ò riuocarli alla fede,ò estirparli à fatto, onde fece quelle due mera uigliose attioni, che giouorono tanto à Sata Chiesa, & alla Republica Christiana, cioè di mouer guerra à Selino Tiranno de Turchi, la cui superbia fù da lui di maniera ripressa, che non mai hebbe più ardire di alzar le corna contra la Christiana Religione, e di estinguere il nome Lutherano, il quale tanto insolentemente si era disteso per Europa, & era anco per proceder piu oltre, s'egli non vi si interponeua, delche à bastanza ragionassimo di sopra, ne fatica alcuna ricu sò onde si potesse causar la quiete, e la vniuersal pace della Christianità. Mosse per questo il Rè Catholico, all'Impresa d'Inghilterra; allaquale promise bisogna do d'andare anco in persona, & impegnar tutte le sostanze della Sede Apostolica, & anco i proprij vestimenti, se fosse necessario; ilche se ben per alcune cagioni non hebbe successo, non perciò non si dimostrò il paterno suo affetto, & il zelante animo, che hebbe verso la Santa Fede, & hauendo dopò lo spatio di sette anni, co gradissima sua lode, e maggior beneficio de popoli gouernata la Nauicella di Pietro; finalméte il primo di Maggio 1572. rese l'anima al Sig. con grandissimo dolore de tutti. Fù di statura lunga, non però eccessiua, di complession calda, e secca, macileto, di color rosso biancheggiante, di faccia lunga, magra, & asciutta. Hauea gli occhi, che tirauano al cileftro

Pro moue il Re Catholico, à far l'impresa d'Inghilter ra.

Pio more.

Statura, e coplessione di Pio.

A V A T I C A N A. 65 Atro, il naso aquilino, la barba lunga, & nel Pontificato, tutta bianca, il capo caluo, & il ceruello caldo e feco.era di subito mouimento, e colerico, e se accendeua in vn tratto nel viso sentira cosa, che gli dispiacesse, Dicesi, che viuesse senza peccato mortale, e Vergine, pati fortemente di renella, da cui fù crudelmente tormentato. E finalmente sepellito in S. Pietro in vna privata sepoltura, ch'egli dimattoni erger si fece, fù pianto da tutti, dal qual luogo Sisto lo fece trasporta re nella sua Cappella del Presepio, come si è detto, e nell'esequie, che li furono pomposamente fatte, tale inscrittione su'l feretro si vidde

O PIVS V. PONT. B seach ball

RELIGIONIS, AC PUDICITIAE VINDEX, RECTI, ET IVSTI ASSERTOR, MORVM, ET DISCIPLINAE RESTITUTOR CHRISTIANAE REI DEFENSOR, SALVTARIBVS EDITIS LEGIBVS, GALLIA CONSERVATA, PRINCIPIBUS FOEDERE IUNCTIS, PARTA DE TVRCIS VICTORIA.

PACIS BELLIQ GLORIA MAX.

INGENTIBUS AUSIS ET FACTIS

PIVS, FOELIX, OPT. PRINC.

Non fu si grande il lutto, & il ramarico c'hebbe Italia & Europa tutta, per la morte di cosi santissimo Pontefice, quanto fù il giubilo, & il conteto, che ne sentì Selino il Tirano de Turchi, il quale fù da lui cosi crudelméte oppresso; perciòche ne fece fochi, & allegrezze in Constantinopoli merauigliose, come più à lungo hanno scritto quelli, che della vita di Pio distesamente hanno ragionato. . . 5

In Scrittione della bara de

Del-

#### Della Colonna Antonina.

Colonna Anto nina,e fua Historia

A Ppresso si vede dipinta la Colonna Antonina, che è posta nella piazza, che si dimădaua Flami nia, hoggi detta Colonna, la quale su ristorata da lui per essere dalla voragine del Tempo, & empito de sol dati tutta consumata & aperta. In questa si veggono scolpitii satti di esso Antonino, & in cima dicono, che vi era la statua del medesimo, che sorse nelle tante ca lamità di Roma su ruinata. In cambio della quale vi hà fatto egli nouamente porre vna imagine di bronzo indorata dell'Apostolo S. Paolo, con queste lettere intorno al capitello di essa.

# SIXTVS. V. S. PAVLO APOST. PONT. A. IIII.

Il simile fece alla Colonna Traiana hauendoui eretta vna imagine di S. Pietro, della quale parlaremo al suo luogo. Nella base inferiore di essa, che era tutta consumata e rotta, hauendola con belle Tauole di marmo risarcita, si leggono le seguenti cose.

#### Verso Oriente.

Inferittioni, della colonna Antonina fata te da Sisto.

SIXTUS. V. TONT. MAX.

COLUMNAM HANC

ABOMNI IMPIETATE

EXTURGATAM

S. TAULO APOSTOLO

AENEA EIVS STATUA

INAURATA IN SUMMO

VERTICE POSITA DD.

A. M D L XXXIX. PONT. IV.

Verso

### Verso Occidente.

M. AV RELIVS IMP.

ARMEN IS, TARTHIS,

GERMANISQ. BELLO

MAXIMO DEVICTIS,

TRIVMPHALEM HANG

COLVMNAM, REBVS

GESTIS INSIGNEM

IMP. ANTONINO PIO

TATRI DEDICAVIT.

### Verso Settentrione.

SIXTVS V. PONT. MAX.

COLVMNAM HANC

COCHLIDEM IMP.

ANTONINO DICATAM,

MISERE LACERAM,

RVINOSAMO. PRIMAE

FORMAE RESTITVIT.

A. M. D X X X I X. PONT IV.

#### Verso mezo Giorno.

TRIVMTHALIS,
ET SACRA NVNC SVM,
CHRISTI VERE TIVM
DISCITVLVM FERENS,
QVI PER CRVCIS
PRAEDICATIONEM
DE ROMANIS,
BARBARISQ.
TRIVMTHAVIT.

Nacque Antonino nella Gallia Transalpina, e su vita, e costudi si clemente, e benigna natura, che dalla bontà de mi di Antonicostumi, e dalla pietà vsata con quelli, che da Adriano suo predecessore erano stati, ò mandati in esilio, ò

che detto Pio.

dottato da

Antonino.

sonina.

condennati alla morte, fù chiamato Pio; ancorche molti apportino in ciò diuerfe ragioni; se bene questa à me pare, che sia la più probabile. Fù e di costumi, e di veneratione in tutto simile à Numa Pompilio, perciò che per lo spario di 23. anni, che egli regnò; nessuno tu multo di ribellione, ò di guerre fù fentito nel mondo; temendo in vn certo modo i popoli mouer guerra à quel Prencipe, che da tutti con amore adorato, & riuerito era. Ne fu egli cosi ambitioso ne desioso di glo ria, che cercasse quella per mezo de dani, del sangue, e della morte altrui, se ben prouocato, vinse, e sottomi M. Aurelia an sei Germani alla ditione del Romano Imperio, onde li fù dopoi da M. Aurelio Filosofo, ch'egli adottato si haueua, drizzata questa Colona in memoria, essendo morto in Lori 12. miglia discosto di Roma di vna febre ardente; sopra la quale dicono, che ponesse anco la fua statua di bronzo; che su poi nelle tante miserie di Roma guasta, e ruinata. In luogo della quale hauedola Sisto ristorata, ne pose vn'altra del'Apostolo S. Pao Paulo Sopra la Colona An lo, la cui santa, vita, e dottrina, basta assai à renderlo ce lebre al mondo, posciache da inimico, che era del nome Christiano, ripreso, e minacciato dal Cielo nella via di Damasco, diuenne Predicator delle genti, e Va so di elettione, conuertendo con la sua dottrina mol-Vita, e costuti popoli alla vera fede di Christo. Nacque egli in Gif cali Castello della Giudea, se bene habitò per lungo tépo in Tarso della Cilicia, chiamossi prima Saulo, e fù presente al martirio di Stefano, per le cui orationi credono alcuni che egli fosse alla fede conucrtito; sinalmente venendo con S. Pietro in Roma l'anno 37. dalla passione di Christo; che suil 14. di Nerone, nel medelimo giorno, che Pietro fù crocifisso, restò del ca

po scemo, e nella via, Ostiense su seppellito. Hor la di costuistatua pose Sisto sopra la Colonna Antonina per liberarla della vana superstitione dell'antica Ido latria, accioche per tutto apparisse segno di Religio-

nese

eni di S. Paulo

Morte di S. Paulo.

v A TICANA. 69 ne, e di pietà christiana al suo tempo. E alta questa co Alte za della ne, e di pietà christiana al suo tempo. E alta questa co Colenna An-Ionna 175. piedi, & hà 56. picciole fenestre. E tutta di conina. fuori intagliata, & historiata de fatti di esso Antonino Pio. Fra quali è anco scolpito vn miracolo, che fù fatto da Christiani (come dicono) al suo tempo per Miracolo fasopera dello Spiritosato, percioche su egli verso Chri to da Christia stiani, (quantunque fosse Idolatra) di mitissimo ani-ni à tempo di mo. Onde hauendo condotto nel suo esercito molti di essi, e trouandosi in gran penuria d'acque, chiama ti à se i Capitani della Legione Christiana, commandò loro, che pregassero CHRISTO loro Dio per la pioggia, e per la salute commune, onde ritornati i Tri buni à soldati, dissero loro quanto hauea comand ato l'Imperadore: & eglino gittatisi humilmente in terra genocchioni, métre che faceuano oratione, cominciò di maniera à piouere, che per tutto il capo si fecero ri dotti d'acqua gradissimi, & essendo per qsta cagione ri cofortato l'esercito, e ritornato à battaglia; si vide che Vittoria de in quella parte, doue cobatteuano i Christiani, i Mar tempo di Ancomani, i Quadi, i Vadali, & i Sarmati, andauano sem tonino. pre in fuga, auenga che nell'altre parti i barbari fosse ro superiori, mà rimanendo gli inimici. finalmete vinti, l'istesso Imperadore sapendo, che quella vittoria era feguita per virtù de quei pochi, chiamò la Legio christiani per ne de Christiani Fulminea, e di qsta cosa ne fanno fe-che detti Fulde Eusebio, Orosio, & vna pistola del medetimo Imperadore, la quale è citata da Melito Sardese Vescouo, nellaquale ei comanda à i Prefetti d'Asia, che no perturbino il culto, che fanno i Christiani à Dio. Di que sto medesimo scrissero ancora molte cose Settimio Florente, & Apollinare. Onde perciò si cominciò à mi tigare il furore, e l'odio degl'Imperadori verso Christiani, permettedoli potere esercitare i loro vsfici, e le cerimonie della loro religione publicamete: intanto, che furono alcuni, come fu Alessan. Seuero, la cui vir- Ales. Souer tù puo essere dagl'altri Imperadori più tosto ammi-

DELLA LIBRARIA 70

Christo adora toda Alessandro Senero.

rata, che seguita, che diedero gra fauore à Christiani anzi egli hebbe nel numero de suoi particulari, e gran di Iddij il Nostro CHRISTO, pcioche nel suo magior facrario hebbe il simulachro di Christo, d'Apollonio Tianeo di Abramo, e di Orfeo, e nel minore quello di Acchille, di Hettore, e de gl'altri più illustri Capitani di guerra. E molti altri furono successiuamete, che de posto l'odio, & il rancore, che haueuano contra loro li fauorirono, mà torniamo alla Colonna, nella quale, come dicessimo si vede scolpito il sopradetto miracolo. Ella dà hoggi ristorata, di se cosi bella vista, che rapisce gli animi di riguardanti. I versi che sono sotto il Quadro di questa pittura sono tali

Iure Antoninum Paulo vis Sixte subesse Nam verè hic pius est Impius ille Pius mà passiamo al rimanente dell'opere di Sisto.

Hospidale di Ponte Sisto.

Dell'Hospidale di Ponte Sisto.

CVccede appresso la pietosa opera dell'Hospidale da lui eretto vicino à Ponte Sisto, doue fece ragunare tutti i poueri mendici di Roma, & iui commodamente, & honestamente nutricarli de l'entrate da lui constituite à questo fine : accioche i poueri godessero perpetuamente la felicità del suo Pontificato, e firicordassero della gloria del nome di Sisto. A piè del Quadro della pittura si leggono questi doi versi.

Quaris cur tota non sit mendicus in vrbe?

Tectaparat Sixtus, suppeditatý, cibos Fece egli questa pia fabrica il secondo anno del suo Pontificato, e ne riportò lode, e nome immortale da tutti per la pietà, & charità immensa, che vi si vsa, come si legge nel marmo posto sopra la porta del luogo in queste parole.

SIX-

SIXTUS V. PONT. MAX. PICENUS PAVPERIBVS PIE ALENDIS, NE PANE VERBOQ. CAREANT. MVLTO SVO COEMPTAS AERE HAS AEDES EXTRVXIT. APTAVIT, AMPLIAVIT, PERPETVO CENSV DOTAVIT. ANNO DOMINI MD LXXXVII, PONT. II.

Inscrittione di e/[0.

## Dell'Obelisco Flaminio.

Oco discosto si vede il superbo Obelisco, da lui drizzato dirimpetto alla porta Flaminia auanti Obelifco Flala Chiesa di S. Maria del Popolo, il quale essendo ri- del popolo. farcito, & ridotto alla pristina integrità, dà di se egual bellezza, e marauiglia à riguardanti. Leggonsi sotto il Quadro della pittura questi versi.

Maximus est Obelus, Circus que Maximus olim Condidit, & Sixtus Maximus inde trabit.

Fù prima questo Obelisco statuito da Augusto nel Cer chio Massimo, quando ritornando dalle parti Orienta li vincitore, e trionfante, qui lo dedicò al Sole, e vi fece questa inscrittione, che sino ad hoggi in due parti della base di esso si vede.

IMP. CAESAR DIVIF.

AVGVSTVS

PONTIFEX MAXIMVS

IMP. XII. COS. XI. TRIB. POT. XIV.

AEGYPTO IN POTESTATEM

POPVLI ROMANI REDACTA,

SOLI DONVM DEDIT.

Cafictioni.

L'interpretatione dellequali parole scrisse eccellentemente i giorni passati il Signor Gioseppe Castelioni spirito non men lodato, che celebre. Et essendo questo Obelisco stato rotto, e consumato nelle tante guerre di Roma, & in mezo al Cerchio Massimo di Terra per molti anni ricoperto, su nell'anno 1587. ritrouato insieme con quello di Laterano, del quale si parlerà al suo luogo: & hauendolo egli fatto risarcire, lo condusse nella piazza del Popolo, doue hora adorno di vna Croce di bronzo indorata si vede con queste due inscrittioni nella base di esso.

## Della parte Occidentale.

Inscrittioni anoue dell' obe lisco Flaminio SIXTVS V. PONT. MAX.

OBELISCVM HVNC

A CAES. AVG. SOLI

IN CIRCO MAXIMO RITV.

DICATVM IMPIO.

MISERAN DA RVINA

FRACTVM, OBRVTVMQ.

ERVI, TRANSFERRI,

FORMAE SVAE REDDI,

CRVCIQ INVICTISS.

DEDICARI IVSSIT.

ANNO M. D. LXXXIX.

#### Della parte Orientale.

ANTE SACRAM
ILLIVS AEDEM
AVGVSTIOR,
LAETIORQ SVRGO,
CVIVS EX VTERO
VIRGINALI,
AVG. IMPERANTE,
SOL IVSTITIAE
EXORTVS EST.

Fu Octavio Cesare, da cui questo Obelisco su conse- octanio Cesacrato al Sole, il piu felice, e fortunato Imperatore, che re, e suoi coffin mai fosse dal principio del mondo sino à nostri tempi. Nacque egli di Accia, nepote di C. Cesare, e vindicati gli vecisori di Giulio, vinte tutte le guerre ciuili,& vltimamente superato M. Antonio suo capital nemico, con il quale egli 12. anni resse la Rep. Romana, trionfator di tutto il mondo, e restitutore dell'eterna pace, per 46. anni resse l'imperio, & adornò la città di Roma di cosi sontuosi edifici, che meritamente fu il primo, che padre della patria, & Augusto fosse chiamato. Due singularissime sue opere hoggi si veggio- opere di Auno in Roma, l'una si è il mirabile Mausoleo à Ri-gusto. petta, da lui in sua sepultura drizato; il qual benche ruinato, ritiene ancora parte della pristina maestà, l'altra si è questo Obelisco che su da lui dedicato al So le, quando tornando vincitore, superato M. Antonio Lepido nella pugna nauale, lo statuì nel Cerchio, hauendolo dall'Egitto portato. Alla felicità di questo Christo nasce Prencipe, si aggiunse di più, ch'il Nostro Saluator sotto Ottaura-Christo Giesù, al suo tempo, nel i 8. anno dell'Impe-no. rio suo, volse nascere al mondo; accioche sotto quel pietoso Prencipe ch'egli di doti d'animo e di corpo chiarissimo hauea dato alla terra, esso per pietoso padre, e Redentor del Mondo fosse conosciuto.

K

Io

DELLALIBRARIA

Virtil & coffumi d: G. Cefare.

Io non racconterò qui la virtù, ne la constantia di C. Giulio suo padre, ne la sublimità ca pace di tutte le cose, ne il vigore, ne la celerità nell'attioni, perciò che si sà da tutti ch'egli scriueua, e leggeua insieme, e daua audientia, e quel che è più dettaua lettere di cose di grandissima importanza à quattro Scrittori, e se non attendeua ad altro, à sette. Si legge che combattè cinquanta volte à battaglia giudicata, che noi dice mo combattere in steccato, & esso solo passò di vittorie M. Marcello, che combatte 39. volte, & oltre alle ciuili vittorie amazzò nelle battaglie, vn millione, e centonouantadue migliaia di huomini, ilche non sò zauda Cesa- se gli si potesse attribuire à gloria, hauendo fatto tanta ingiuria al sangue humano, come egli stesso confes saua. Ma se fù crudele, ne popoli barbari, e strani; non fù meno clemente con gli amici, e con gli inimici tal'hora, nel che auanzò tutti. Et in vero all'hora dimo-

Benignità di Cefare.

re, e lettere di Pompeo suo competitore, & inimico, e dinouo appresso à Tapso, e quelle di Scipione, l'abru ciò sincerissimamente, e non volse leggerle, come rife Lib.7.cap.25. risce Plinio. Lungo sarei se de tutte le cose, che da lui heroicamente furono fatte, volesse al presente discorrere, delle quali sono piene le carte. & i volumi interi. Hò voluto nondimeno scriuer queste cose, accioche si sapesse in qualche parte, chi fosse colui, che portò dall'Egitto, e drizzò in Roma cosi bella memoria, della quale perche parlammo affai in quei nostri discorsi sopra l'opere di Sisto, non intendo più à lungo ragionare.

strò l'incomparabile sublimità del suo animo inuitto; quando venendogli alle mani in Pharfaglia le scrittu

#### Della Cappella del Presepio.

S'Vccede appò questa la superba, e merauigliosa Cappella del Preserio in S. Cappella da lui edificata in Sata Maria Maggio-Mar. Mag. e re, doue il Santo Presepio del Signore, fù ridotto in sua historia. quella bella maestà, che hoggi si vede. E la Cappella tutta fatta à modo di vna picciola Chiesa in Croce, in mezzo della quale si erge la cuppula terminata in vna bella Piramide di Lanterna, sopra la quale lampeggia vna Croce indorata, sostenuta da vna stella, che raggia sopra tre monti. Di dentro è ornata di bel lissime pitture, compartite con grandissimo artificio di vaghi colori, & di molto oro, & argento. Nel Cielo di essa sono depinti tutti i Chori Angelici:sopra i qua li si vede Dio Padre con prouidenza assistere, e gouernare il Mondo, e nel giro intorno si leggono queste parole,

#### SIXTVS V. PONT. MAX. IESV CHRISTO DEI FILIO DE VIRGINE NATO.

Inscrittione di essanella cuppola.

Poco più sotto si veggiono molte imagini de Profeti, e Patriarchi antichi, con vago, e mirabil modo di pinti, i quali secondo l'ordine dimostrano la Genealogia del figliol di Dio secondo la carne, e si termina in Maria Vergine, dalla quale nacque il Sol del Mondo, & il Re de Cieli, Christo Signor nostro. Appresso Attioni di N. vi si veggono in alcuni bei quadri compartiti le attio Signora. ni di Nostra Signora, quando fù salutata dall'Angelo quando visitò Elisabetta, quando andò per farsi scriuere in Gierusalemme, quando partorì, quando fuggi in Egitto, quando furono ammazzati i pargoletti Innocenti, e finalmente molte altre attioni, che per

DELLA LIBRARIA compimento della nostra salute, furono si da lei, come dal Signor Nostro fatte. E queste con vago modo copartite, e di oro adornate, e di mille Angioletti abellite, danno di se così bella vista, che rapiscono gli animi de riguardanti. I pareti sono tutti incrostati de marmi, Porfidi, & altre pietre di valore. Nella prospet tiua di essa si vede il Trono Pontificale, fatto per il Po tefice, quando vi celebrasse, alla destra, & alla sinistra, Statue della del quale sono le statue di S. Pietro, e Paolo per ma-Cappella di Sino di giuditioso artefice scolpite. Da man dritta all'altare si vede la bella, e suntuosa sepoltura di Pio V. il Potefice, di cui ragionassimo disopra, allaquale per ornameto di quà, e di là in duo nicchi fece porre due statue de Santi della Religione Domenicana di cui egli fù germoglio, di S. Domenico Patriarca alla destra, e di S. Pietro martire alla sinistra. Dall'altra parte si vede la sua sepoltura di non minor bellezza, con colonne, e pietre di grandissimo valore adornata, doue hora di finissimo marmo, si è riposta la sua statua ingenocchioni, che riguarda adorando il Santo Presepio, alla quale di quà, e di là saranno in marmo scol piti i gesti suoi, come in quella di Pio con l'inscrittione di sotto, la qual facci Dio che sia tardi, e ne nicchi dell'vno e dell'altro canto già vi si veggiono due sta-Statue della se tu'e de santi dell'ordine Franciscano, di S. Francesco l'vna di S. Antonio, di Padoa l'altra; le quali sono di tanto artificio che non possono senza meraniglia riguardarsi. Nel mezzo della Cappella siede l'altar Pótificale, tutto di marmi e porfidi incrostato, e sotto di

pultura di Si-Ro.

Sepolchro di Sifto.

Sepio.

Luogo del Pre- esso in bellissimo modo, quasi in caua spelonca è stato ridotto il Santo Presepio, nel quale si scende per sei ò sette gradi, cosa che rende no meno merauiglia che deuotione. Nell'entrata di essa si veggiono due picciole cappellette, vna dedicata à S.Girolamo doue

Cappella di S. fu trasportata la sua sepoltura, nella quale volse egli Gieronimo e appresso il Presepio esser posto, l'altra à S. Lucia pardi S. Lucia. ticu-

ticulare auocata di Sisto.nel cui giorno egli nacque in Montalto Castello della Marca, per regnare in Roma Reina del Mondo, che fu l'anno della nostra salute M. D. XXI. nella quale fece egli riporre molte reliquie de Santi Innoceti, che sparsero il sangue per Giorno & anil Signore, trasferiti dalla Chiefa di S. Paolo à quel no della natiluogo. Nell'entrata della Capella si vede vna bellis-uita di sistov. sima cancellata di ferro, con candelieri di bronzo indorati, e nel vestibulo di essa per magior decoro è stato allargato l'adito dell'intercolunnio della Chiefa, & accostate due colonne assieme per far piu spatiosa l'entrata, sopra cui vedesi vn bel Cielo indorato, di varie e diuerse figure ornato & abellito. Constituì Sisto entrate sofficienti per quei, che hauessero da tener cura di essa co'l dirci Messe, e recitarci i diuini officij, come nella bolla dell'erettione si può leggere. Non lasciarò qui di dire, come quelli che sono stati in Terra santa, hanno riferito che questa è totalmente simile à quella che è in Berleemme, doue nacque il N. della Cappella Signore, e che in niuna cosa varia nell'edifitio si den- del Presepio di tro come fuori, e che si trouano in quella come in que Roma con quel sta, la cuppola, l'Altare in mezzo, il luogo sotterra- santa. neo, e le due cappellette all'entrata vna di S. Gierola mo, e l'altra de Santi Innocenti, perilche si giudica che veramente per diuina inspiratione fosse fatta dal Pontefice, come eglistesso nella bolla dell'erettione di questa Cappella riferisce, & afferma, Horsotto il quadro di questa pittura nella Libraria, che rappresenta la Cappella del Presepio si leggono i seguenti dui versi

Virginis absistit mirari Templa Diana

Qui fanum hoc intrat Virgo Maria tuum.

## Del castigo degl' Adulteri.

Gastigo de Adulteri e lussoriosi.

A Ppresso si vede vn Quadro di pittura, nel quale sono tre Monti da tre Corone incoronati, in mezo de'quali stanno depinte molte donne, e donzelle, che rappresentano, come sotto la protettione di Si sto, si ritrouano secure da ogni sorte di macchia di honore, che li sosse procurata, & in vero sù di ciò Sisto zelosissimo, castigando se ueramente quelli, che incorreuano in adulterio, ò in altri missati, persoche sù cau sa, che molti viuessero à viua sorza castamente, e santamente, e beuessero dell'acqua della propria cisterna senza cercar quella d'altrui. I versi, che vi sono sotto son tali

Virgo intactamanet, nec viuit adultera coniux. Castaq, nunc Roma est, qua fuit ante salax.

### Delle strade da lui aperte, e spianate.

Strade aperte da Sisto V.

S legue appresso vn Quadro di pittura, che rapprefenta le strade, da lui aperte e spianate in Roma, per le quali ella si vede ridotta in grandissima magnicenza, con questi versi di sotto.

Dum rectas ad Templa vias rectissima pandit Ipse sibi Sixtus pandit ad astra viam.

Furono queste cinque, ò sei, la prima su quella che dalla Trinità de Monti à S. Maria Maggiore si conduce, nel principio della quale sopra vna porta si leggono queste parole.

SIX-

SIXTVS V. PONT. MAX.

VIAM APERVIT RELIGIONI ORNAMENTO

COMMODITATI.

Inscrittions della strada della Trinità de Monti.

L'altra fu quella che da S. Maria Magiore à S. Croce in Gierusalemme si distende, nel cui mezzo sopra vn' argine di muro si legge questa inscrittione.

SIXTO V. PONT. MAX.

QVOD VIAM FELICEM

APERVIT STRAVITQ.

PONT. SVI ANNO I, MDLXXXV.

Inferietione della strada Felice à S.Cra ce in Hierusalemme.

La terza, e la Quarta furono quelle, che dalla porta di S. Lorenzo à S. Maria Magiore nell'Esquilie, & à S. Maria de gli Angioli nelle Therme del Quirinale si conducono, l'inscrittione delle quali si legge nell'arco, da lui fabricato in mezo della strada, di donde passa l'acqua Felice in così formate parole

SIXTVS V. PONT. MAX.

VIAS VTRASQVE ET AD S. MARIAM

MAIOREM, ET AD S. MARIAM

ANGELORVM AD POPVLI

COMMODITATEM ET DEVOTIONEM

LONGAS LATASQ.

SVA IMPENSA STRAVIT

ANNO D. M. D. LXXXVI. PONT. I.

Inferitioni
delle due stra
de aperte dalla porta di S.
Lorenzo à S.
Mar. Mag épalle Therme.

La quinta fu quella, che dalla Colonna Traiana per il Viminale si conduce nell'Esquilie, la quale vosse, che si estendesse anco sino à S. Pietro, e percio surono buttate molte case à terra, ma non si vede però sin'hora al80 DELLA LIBRARIA

ra altra mutatione. La festa fù glla, ch'egli vltimamëte fece da Laterano al Coliseo. Et hora per quelche s'intende, tratta di far la settima da S. Gio. à S. Paolo, cui aggiungerà anco l'ottaua da San Paolo à San Pietro, e la nona da Monte Cauallo in Vaticano, e molte altre, che per ornamento di Roma si Strade raccon apriranno. Egli fece racconciare la strada Flaminia cie e lastricate fuor della porta del Popolo, e quella di Monte cauallo che và à porta Pia, e li fece fare i poggetti di quà, e dilà, accioche piu commodamente & asciuttamente vi si potesse andare. Fece mattonare e lastricare molte altre strade, che rotte dauano di se bruttissima vista e grandissimo incommodo. Delle quali perche ragio nassimo vn'altra volta à bastaza in quel nostro volumetto delle Glorie sue, non voglio qui stendermi più à lungo intorno à questa materia

#### Del Fonte Felice.

Ponte Felice di Dopo questo si vede la fontana di Monte caual-Monte cauallo. Pelice à Roma, sotto di cui questi versi si leggono

> Fons Fælix celebri notus super athera versu Romulea passim iugis in vrbe fluit.

Fù condotta questa acqua da vn loco uicino à Preneste, hoggi detta Pellestrina, tredeci miglia per caui sotteranei e sette per archi, come si legge scritto nell'arco vicino à la porta di S. Lorenzo nella parte che riguarda le Therme in queste parole SIXTVS V. PONT. MAX.

DVCTVM AQVAE FELICIS

RIVO SVBTERRANEO

MILL. PASS. XIII

SVBSTRVCTIONE ARCVATA VII

SVO SVMPTV EXTRVXIT.

ANNO. D. M D LXXXVI. PONT. II

Inscrittiones de codotti del l'acquaFelice

Passano gli archi per la via de Napoli, in vno de quali si veggono scolpite in marmo queste parole dalla par te, che riguarda Roma.

SIXTVS V. PONT. MAX.

PLVRES TANDEM AQVARVM

SCATVRIGENES INVENTAS,

IN VNVM LOCVM

COLLECTAS

A SE FUNDATUM CURAVIT.

ANNO DOM. M D L XXXV. PON. 1.

Dell'altra parte si legge questa inscrittione.

SIXTVS V. PONT. MAX.

QVO FONTIBVS RESTITVTIS

DESERTI VRBIS ITERVM HABITAR EN-

TVR COLLES, AQVAS
VNDIQ. INVENIENDAS

MANDAVIT.

ANNO M D LXXXV. PON. I.

Inscriptioni
ne gli archi de
codotti di que
sto fonte fuor
la porta Celimontana.

T.

Con-

82 DELLALIBRARIA

HV ATAVORA . ... 1

Conducendosi poi in Monte Cauallo nella piazza di S. Susanna, da tre larghissime bocche, precipita in spa tiosissime Conche marmoree, e si dissonde per tutta Roma; ilche è stato causa che si sieno fatte molte Fontane si publiche, come priuate. Nel frotispicio di questo Fonte Quirinale si leggono le seguenti cose.

Inscriptione propria del Fonte Quiri. nale, delico che chiama.

SIXIVS V. PONT. MAX. PICENVS

AQVAM EX AGRO COLVMNAE

VIA PRAENEST. SINISTRORSVM

MVLTAR. COLLECTIONE VENARVM

DVCTV SINVOSO, A RECEPTACVLO

MIL. XX. A CAPITE XXII. ADDVXIT

FELICEMQ. DE NOMINE ANTE PONT. DIXIT.

Spese in quest'opera Sisto gran quantità de denari, come dagli archi dell'Aquedotto si può vedere, i qua li, e di gradezza, e di magnificenza, non cedono à gli antichi. Fù fatto il tutto con spatio di tre anni, comin ciando dal primo del suo Pontificato, come nel medessimo frontispicio poco più sotto si legge in queste parole.

## COEPIT PONT. AN. I. ABSOLVIT III.

Costume di co durre acque forastieri .

Fù il costume di condurre acqua nella Città antichissimo appresso Romani, come si può raccogliere da
tăti aquedotti, c'hoggi ancora mezo roinati si veggo
no, percioche se bene per anni C C C X L I. dopo il
nascimento di Romolo, si contetarono solamente del
l'acqua del Teuere, de pozzi, e de i siumi sorgenti: nodimeno cresciuta poi la Città e de circuito, e di gete,
e dilungandosi à mano à mano dal siume, e dalli sonti, che vi nasceuano; surono ssorzati di pensare à gli
Aque-

VATICANA.

Aquedotti, il che oltre à gli altri commodi, fu anco- Aquedotti, peu ra di gran giouamento alla salubrità dell'aere della Città. Per diuersi modi di altezza si conduceuano l'acque, onde si faceua che alcune seruiuano à i luoghi più alti, alcune altre à i bassi, percioche essendo i mon ti di Roma per gli spessi Incendij ripieni e cresciuti, quelli condotti d'acque veniuano solamente per la Città, quali si poteuano menare con eguale altezza, Acqui condot & misero in ciò Romani tanto ingegno, che (come di te à Roma cono alcuni)19. erano l'acque, che per codotti si codu quante fossero ceuano à Roma, se bene i migliori scrittori affermano ch'elle non erano piu di 9. sino al tepo di Nerua Imp. cioè l'Annio nouo, l'acqua Claudia, la Giulia, la Te pula, la Martia, l'Annio vecchio, la Vergine, l'Alsie tina, l'Appia, e la Sabatina, che vi fù condotta dopoi, de quali si veggono ancora alcune ruine, e massimamente della Claudia, i cui archi di altezza di 100. Acque Claupiedi furono fabricati, percioche si haueà da condurre nel Monte Celio, & indi nell'Auentino, la quale opera incominciata da Cefare, e finita da Claudio, co sto vn millione, e cento nouatacinque millia scudi d'- Denari spessione oro. Codusse quest'acqua Claudio dal fonte Curtio, Claudia. e Ceruleo nella via di Subiaco, lontano da Roma 48.miglia, & andaua sottoterra 25. miglia, e per archi sopra terra x. e le furono fatti xcij. recettacoli, & è à punto quella di cui hoggi si vede l'Inscrittione sopra Porta magiore. Imperò il magiore Aquedotto, maggior qual (come vuol Frotino) era quello dell'Annio, ò dell'A-fose. niene nuouo, poi questo di Claudio, il terzo luogo in altezza teneuano gli Aquedotti di Giulio, le ruine de Acqua Giulia quali si veggiono ancora fra la porta di S. Lorenzo, & oue hauesse i Trofei di Mario, il fonte di afta acqua era nel paese principio. de Frascati appresso la via Latina, lotano di Roma 12. miglia, e si coduceua per archi sopra terra 7. miglia, e Acqua Tepumezo(come vuol Marliano) dopo questi erano gli Ac Acqua Marquedotti della Tepula, e della Martia, il sesto luogo di tia. altez- chie.

DELLA LIBRARIA

Acqua Vergi-Alsietina.

altezza hauea l'Anniene vecchio, con cui giostraua Acqua Appia di paro l'altezza dell'acqua Vergine, seguiua poi quella d'Appio, più bassa, & humil di tutte era l'Alsietina, che andana in Trasteuere. Delle quali hoggi no ci è restato altra che l'Acqua Vergine, che è quella, cose memora che si dice Fontana di Treio. Leggesi, che M. Agrippa hauendo aggiunta l'acqua Vergine facesse 700. Laghi, e piscine publiche: oltre ciò 105. fonti, cento, e

> trenta conserue, ò castelli, come loro chiamauano, & in queste opere ponesse 300.statue fra di bronzo, e di marmo, e tutto cio in spatio d'vn'anno. Ma che ma-

bile di M. Agrippa.

Monte forato da Claudio.

gior merauiglia, che quella di Claudio? il quale fece forare vn monte intiero per condurui il Lago di Fucino, có spesa inenarrabile, posciache si hauean da tirar con macchine la terra, e le pietre, che tagliate vi si cauauano, e tutto ciò bisognaua far dentro all'oscuro, ilche non si può comprender con l'animo, ne si può narrare co parlare humano, se non da quelli, che vid

Martio.

Aquedotei di ria, la quale fu poi meritamente per odio dal succesfore lasciata indietro. Che diremo di Q. Marcio? il quale, essendole data cura dal Senato di rifar gli Aquedotti, condusse nuoua acqua à Roma hauedo fora ti monti, nel tempo solamente della sua Pretura. No è merauiglia dunque se Roma fù celebre, & ammirata dalle genti, come Reina del Mondo: posciache in essa tante cose sontuose si viddero, e tante celebratissime successiuamente ve se ne fecero, alle quali dopò

dero, e furono preseti ad opera cosi superba, e temera

AcquaFelice. lungo spatio di tempo si è aggiunta la merauiglia del l'acqua Felice, che condusse Sisto da Preneste 22.miglia lontano da Roma, 13. per condotti sotterranei, & il rimanente per archi, di non minor spesa, e grandezza, de gli antichi, la quale è stata di grandissima commodica, e sarà cagione, che si rendano habitabili quei luoghi, che furono prima deserti, & abandonati dalle genti. Fece egli, oltra di ciò, con la commodità di VATICANA.

tà di quest' acqua nella piazza delle Therme vn Lauatois a bellauatoio per vso di pouere donne, che quiui senza spesa alcuna volessero venire à lauare, e nella porta del luogo fece scriuere queste parole

SIXTVS PP. V. PAVPERVM COMMODITATI MVLIERVM EXTRVI

Inscrittione del Lauatoio delle donne nella piazza delle Therme.

FECIT.

M. DLXXXVIII.

Delche per hauer ragionato à lungo in quei nostri discorsi delle Glorie di Sisto, non mi estenderò più auantifintorno à questa materia.

#### Del PalaZZo, & Obelisco Lateranense.

Clegue appresso il Palagio, el'Obelisco Latera- Palagio Late nense, per cui riceue hoggi Roma tanto splen-ranense, e sua dore & ornamento, per la sontuosità dell'edificio, e per la merauiglia della Piramide, che non basta à dirsi. Fece questo Sisto per commodità del Pontesice, e l'abelli di maniera di pitture, e de cieli indorati, che è bellissima cosa à vedere. Nella Sala maggiore si veggono dipinti tutti i Papi, che da S. Pietro fino à S. Sil Pitture di efuestro ressero, e gouernarono la Chiesa, co l'inscrittio so. ne di fotto à ciascuno di essi secodo l'opere, e l'impre se, che fecero, delle quali forse piacendo al Signore, in vn'altro nostro volume parlaremo. Veggonuisi similmente registrate, e dipinte tutte le più merauigliose opere di Sisto fra le quali è anco questa della Libraria, sotto di cui si leggono li seguenti versi

Nella fecoda fala fono dipinti gli Imperadori, che da Costantino Magno in qua gouernarono il Modo, con l'inscrittione similmete di sotto delle cose che secero Seguono appresso molte stanze, per commodità del Pontefice fabricate, à cui varij, & diuersi nomi de Pro feti antichi furono imposti, cioè di Samuele, di Dastange del Pa uide, di Salamone, di Elia, di Daniele, & di altri, co lagio Laterame nelle porte di ciascuna di esse si legge, nellequali sono dipinte l'opere di tutti costoro, abellite di molte altre figure. Da queste si vien poi in vn'altra Sala, per la qualesi ascende dalla scala verso il Portico vecchio della Chiesa, e da questa in vn'altra maggiore di molte bellissime figure adornata, e di vn bellissimo ranese da chi tetto di oro. Congiunse à questo Palaggio Sisto vn fatto, e quado. Portico, che si vede auanti il frontispitio di S. Gio. verso la piazza, per poter darui la benedittione al tépo solito, e tanto di sopra, come di sotto l'adornò di molte pitture di non poco artifitio, e nella sommità di esso vi fè scolpire in Marmo queste parole.

#### SIXTVS PP. V. AD BENEDICTIONES

EXTRVXIT. M D LXXXVI. PON. A. II.

Audientia à ehi la prima nouo Palagio, Lateranense.

mense.

In questo Palagio fù la prima volta data publica auvolta datanel dientia al Cardinale Aldobrandini, all'hora che tornando Legato da Polonia, fú da Sisto horreuolmente riceuuto, per hauer quetati i rumori di quel Regno.

In mezo della piazza si vede eretto il glorioso Obe Obelisco Late lisco di Cerchio Massimo poco auanti ritrouato, che vanense. non può senza merapiglia riguardarsi, il quale di smi

furata

furata grandezza si vede sopra tutti gli altri merauigliosamente ristorato. E scritto tutto di Hieroglisici di Egitto, e sostiene nella cima, non più la palla di bronzo indorata, che nel Cerchio sosteneua, la quale essedo percossa da vna saetta del Cielo, diede poi oc casione à Romani di porui vna siamma di soco spiran te, ritratta in bronzo, mà lo vessillo, e lo stendardo del la Christiana Fede, la Croce Santa, la quale si vede so prastare ad vna stella, radiante sopra quattro Leoni, che la sostengono nella cima di esso. Nella base, del quale da tutti i lati si leggono queste parole.

#### Verso Oriente.

FL. CONSTANTIVS AVG.
CONSTANTINI AVG. F.
GBELISCVM A TATRE
LOCO SVO MOTVM
DIVQ. ALEXANDRIAE
IACENTEM
TRECENTORVM REMIGVM
IMPOSITVM NAVI
MIRANDAE VASTITATIS
TER MARE TIBERIMQ.
MAGNIS MOLIBVS
ROMAM CONVECTVM
IN CIRCO MAX.
TONENDVM.
S. T. Q. R. D. D.

. Verso Occidente.

FL. CONSTANTINES
MAX. AVG.
CHRISTIANAE FIDEI
VINDEX ET ASSERTOR
OBELISCUM
AB AEGYPTIO REGE
IMPURO VOTO

Inscrittioni dell'Obelisco Lateranenses SOLI DEDICATUM,
SEDIB. AVVLSUM SVIS
PER NILUM TRANSFERRI
ALEXANDRIAM IVSSIT;
VT NOVAM ROMAM
AB SE TUNC CONDITAM
EO DECORARET
MONUMENTO.

#### Verso Settentrione.

SIXTVS. V. TONT. MAX.

OBELISCYM HVNC

STECIE EXIMIA

TEMTORYM CALAMITATE

FRACTVM, CIRCI MAX.

RVINIS HVMO LIMOQ.

ALTE DEMERSYM, MVLTA

IMTENSA EXTRAXIT.

HVNC IN LOCVM MAGNO

LABORE TRANSTYLIT,

FORMAEQ. TRISTINAE

ACCURATE RESTITVTVM,

CRVCI INVICTISSIMAE

DICAVIT.

A. M. LXXXVIII. PONT. IIII.

#### Verso mezo Giorno.

CONSTANTINUS
TER CRUCEM
VICTOR

A S. SILVESTRO HIC
BATTIZATUS
CRUCIS GLORIAM
TROPAGAVIT.

cerchio Mass. Era il Cerchio, doue questo Obelisco su trouato esua historia vn luogo di figura circulare: ma distesa in lungo, nel cui spatio si celebrauano giuochi nel dedicar de tepi, e luo-

e luoghi publici in honore de gli Dei della fauolosa gentilità, e fù fabricato trà il Palatino, e l'Auentino di tanta grandezza, che vi capeuano dentro à sedere Grandezza di CCLX, mila persone, senza impedirsi l'vn l'altro: on- Cerchio Masse de perciò prese il nome di Massimo: percioche, e di ma gnificenza, e di grandezza auanzaua il Cerchio Intimo, & il Flaminio, se bene alcuni altri vogliono, che fosse cosi detto della grandezza de giuochi, che in esso si faccuano, atteso che si celebrauano in quello cor rerie, e combattimenti diuersi di caualli, caccie, e cose simili. Romolo dicono che fosse il primo, che celebrasse i giuochi Circensi, quando rapi le Sabine, eli censi da chi chiamasse Consuali, da Conso, il cui altare troud egli prima celebra quiui sotto terra, e quando si faceuano correrie di ca ". ualli,ò di quadrighe, si metteuano quiui dui Termini, ò vogliam dir mete, ciascuna dal suo capo tanto Jontana, che non impediua il poter correrui d'intorno, le quali secondo il bisogno si leuauano, e queste due hauean da circondare i caualli, che correuano 8. volte, & i Carri 12. volte, come vuol Pindaro. Facenasi anco quiui combattimenti con varie fere, come Combattimez Leoni, Orli, e simili animali, e qui come racconta Au- to di Androde lo gellio, fu il cobattimento di Androdoto co'l Leo- 10, e sua histo. ne, il quale sendo seruo fugitiuo, per tema di non perder la vita, s'era ritirato nell'Africa, doue per boschi, e per selue errando, menaua vita più tosto da bruto animale, che da huomo. Auenne à costui, che s'incon trò vn giorno con vn Leone, il quale per hauere vna fpina nel piede zoppicaua; sgomentossi Androdoto al l'apparir di cosi terribilissimo animale, il quale era di grandezza incomparabile. Imperò faceua il Leone se gno di mansuetudine, dimostrandogli il suo male. On de prese ardire Androdoto di accostarseli, & vedendolo mansueto, gentilmente li cauò la spina, & il meglio che seppe, e puote, li fasciò la ferita con alcuni pochistracci, che haueua: onde guidato dal Leone al la fua

DELLA LIBRARIA

90 la sua spelonca vennero in tanta domestichezza, che viuea l'vn con l'altro sicurissimamente, di sorte che fù egli tenuto, e nutrito amicheuolmente quiui per tre anni continui della preda, ch'egli portaua, la qua le dal misero Androdoto cotta al Sole, era in luogo di cibo, e di sostenimento, essendo poi il Leone dopò qualche tempo preso, su condotto in Roma à Cesare, e da lui fra gli altri riposto, e tenuto caro per la grandezza di esso, & poco appresso pigliato anco Androdoto, venuto à Roma, fu condenato alla morte, e mes-Androdoto riso nel Cerchio à cobatter con questo Leone: dal qua conosciuto dal le riconosciuto, non pur non fù offeso: ma accareza. to di maniera, che merauigliatosene il Popolo; fece che Augusto non solamente li rendesse la vita, e la libertà, mà gli donasse anco il Leone medesimo, il quale guidato poi da lui per Roma, con debol fune ligato, diede occasione al Popolo di dire quelle parole. Questo è il Leone albergatore dell'huomo, e questo è l'huomo medico del Leone. Oltre i varij giuochi di Cerchio Maffi caualli, e di caccie, che qui si faceuano, vi soleuano an co tal'hora far venire dell'acqua Appia, dalla quale, (come dicono) in termine di tre hore ripieno, sembra ua vn picciolo mare, nel quale con molte barchette i giuochi nauali celebrauano, se bene vogliono alcuni che ciò si facesse, per essercitar la giouentù nelle guer re maritime, onde il luogo doue l'acqua si riduceua era chiamato Naumachia. Fù questo da Tarquinio Prisco designato, e dal Superbo edificato alla grande Giulio Cesare l'ampliò, & Augusto lo adornò, e vi ce-20, e ristorato. lebrò varij giuochi, essendo quasi poi ruinato, Traia-

mo ad voo di Naumachia.

Leone.

Cerchio Maffi mo da chi fat

2730.

mente vi fece il pauimento di Crisocolla, el'ornò di bellissime colonne, di modo che dicono, che il Popolo vi andaua con più desiderio di goder la bellezza Obelischi'di del luogo, che divedere i giuochi, che vi si faccuano. Cerchio Massi Erano in questo dui Obelischi dedicati al Sole, vno porta-

no lo ristorò, e lo fece più bello, & Heliogabalo vitima

portato dall'Egitto d'Augusto, quando quiui vinse, e sottomise M. Antonio, alto piedi 88. del quale fù di so pra a bastanza ragionato. L'altro fù portato da Costantino Magno dall'estreme parti dell'Egitto in Ales sandria, per condurlo in Constantinopoli nouaméte da lui edificata, ch'egli nuoua Roma faceua chiamare; doue essendo giaciuto per lungo tepo, Costazo Au gusto suo figliuolo, e successore; finalmente si risolse trasportarlo, & messolo in vna Naue di trecento remi, con grandissima fatiga, & mirabilissimo ingegno lo portò per mare, e quel che è più merauiglioso per il Teuere, e lo statui nel Cerchio, doue giacque per gran tempo disteso senza che si sperasse, che potesse per humano ingegno drizzarsi. Fù questo come vogliono dedicato primo à Ramise Rè, come referisce Obelisco Late Ammiano Marcellino, il quale vuole, che quei Hie- prima dedica roglifici, che in esso si veggono; contengano l'ambitio ". se sue lodi, & interpretando secodo Hermapione quel li, che sono dalla parte Australe, dice che le seguenti cose significano, cioè. Questa mole è dedicara à Rhamise Rè; ilqual gouernando il mondo tutto, è dal Sole,e d'Apolline amato, & ingradito, egli è huomo for te, amator del giusto, e del vero, figliuolo di Erone Interpretazio Imperador del Modo, scelto frà gli altti dal Sole, nuo pione. uo Marte è Ramise, dalla cui fortezza, & audacia l'vniuerso tutto è stato sottomeiso, veramente Rhamise è Re, poiche del Sole è figliuolo immortale. Questa è l'interpretatione di Hermapione, che referisce Ammiano. Drizato finalmente da Costantio, con grádissi ma spesa, e fatiga li su posta nella sommità vna palla Ornamento di bronzo indorata, la quale essendo buttata à terra belisco Late da vna saetta, vi fu in luogo suo rimessa vna siamma ranense. di foco spirante, il quale ne i caratteri Hieroglifici significa diuinità: onde da i Persi, e da i Licij eterno, e sacro il foco vien chiamato; essendo poi, e per ruine del tempo, & impeto de foldati la bella Città di Ro-

M ma tanDELLALIBRARIA

ma tante volte saccheggiata, e disfatta, fù anco mandata à terra, e ruinata cosi bella memoria, di sorte che giacque per molti anni di terra ricoperta; sinche nel Obelisco Late 1587. essendosi cauato nel Cerchio, fu scoperta, e riranense quan- trouata, e da Sisto per ornamento condotta à Latera no, doue hoggi con tanta maestà drizzata si vede.

do ritrouato.

## Del Giubileo, ch' egli publicò.

ento da Sisto.

Giubileo publi Doco discosto si vede vn quadro di pittura, nelqua le si rappresenta vna solennissima processione, che Sisto fece à S. Maria Magiore, quando essendo salutato Pontefice, publicò vno vniuersal Giubi-leo per il Mondo tutto: acciòche si pregasse la Maestà di Dio, che li desse forza, e consiglio di reggere, e ben gouernare la Nauicella di Pietro, sotto cui si leggono questi versi.

Sixtus regnum iniens indicit publica vota Ponderis, ò quanti vota fuisse vides.

#### Della Colonna Traiana.

Colonna Trasana, e sua bi-Roria.

Clegue appresso la Colonna Traiana da lui ristorada, e consecrata à S. Pietro, sopra cui nel luogo del'Vrna, nella qualesi seruauano le ceneri di esso Tra iano, fè porre vna statua di bronzo indorata del Pren cipe degli Apostoli, con queste lettere nel capitello.

Inscrittione muoua della Colonna Tra iana.

SIXTVS V. PONT. MAX. B. PETRO APOST. PONT. A. IIII. Fù questa Colonna dal Senato drizzata in memoria di Traiano Imp. nella quale si veggono scolpiti i suoi gesti

VATICANA.

gesti della guerra di Dacia, & altri fatti di esso. E alta Colonna Tra-128. piedi, evi sono 123. gradi, per i quali si può salli-iana. re sino in cima, e 44. fenestre, che li danno lume, nella base di essa, che su scoperta già dal felicissimo Papa Paolo III. si leggono queste parole.

> SENATUS POPVLVSQVE ROMANVS

IMP. CAESARI DIVI NER VAE

F. NERVAE

TRAIANO AVG. GERM. DACICO

PONT. MAXIMO.

TRIB. POT. XVII. IMP. VI. COS. VI. P. P. AD DECLARANDVM QVANTAE ALTITV-DINIS MONS, ET LOCVS TANTIS RVDERIBVS SIT EGESTVS.

Inferittione antica della Colonna Tra iana.

Nel medesimo luogo era il merauiglioso foro di Foro di Traine Traiano, nel quale erano infinite statue à piedi, & à no.e sua decauallo, messe ad oro con stendardi, & altre insegne di guerra, frà le quali fù riposta ancora à tempo di Honorio,& Arcadio Imperadori, la statua di Claudia no Poeta, i cui versi bastano molto bene all'eternità del suo nome. Era intorno ad esso yn portico, ornato di colonne di sì smisurata altezza, che porgeuano me rauiglia, giudicandosi fattura, non de huomini: mà de Giganti, fotto il quale intorno intorno erano molte statue, fatte venire da ogni banda del Mondo da Ales sandro Seuero Imperadore, e fu perciò questo luogo di cosi gran bellezza, che venendo Gostanzo figliuolo di Constantino à vederlo, restò primieramente attonnito della rara struttura di esso, dopoi considerando il resto della testura di questo meraviglioso edi fitio

DELLA LIBRARIA

Detto di Ormilda. Appollodoro Architetto.

fitio caduto di ogni speranza di poterne fare vn tale disse, che à lui bastaua solamente di fare vn cauallo si mile à quello, che era nel cortile di questo Foro, à cui rispondendo Ormisda suo Architetto, & ingegniero, disse, che prima bisognaua fare vna stalla conforme alla bellezza del cauallo. Fù di questo foro Archi tettore Apollodoro, il quale dopoi da Adriano successore di Traiano in ricompensa fù sbandito da Roma, e non contento di questo lo fece finalmente mori re. Hora essendo questo foro cosi mera uiglioso ruina to, e destrutto, restando à pena salua la Colonna, che si vede, la Santità di Sisto V. desioso tuttauia di abellir Roma, con ogni studio si sforza di ridurlo à perfet tione, ò almeno à quella grandezza di spatio, che era per prima, e di gia hà fatto buttare à terra molte case, per questo effetto. I versi, che sotto il quadro della pittura si leggono sono tali.

Fore Traiamoristorato.

> Vt vinclis tenuit Petrum, sic alta Columna Substinet, hinc decrus est, dedecus vnde fuit.

Vita, e costu-330.

Fù Traiano il primo Imp.che de stranieri dominasvita, ecostu-mi di Traia- se à Roma. Nacque egli in Hispagna nella Città di Valenza (come vogliono alcuni) e per l'integrità de suoi costumi adottato da Nerua, li successe nell'Impe rio, il quale fù da lui cosi sinceramente amministrato, che sino al giorno presente nelle acclamationi, che si fanno à gl'Imperadori, altro non si prega, che la felicità d'Augusto, e la bonta di Traiano, tanto fù egli sin cero, e giusto. Sbadì egli di Roma tutti gli otiosi. Por tò grande odio à gli Adulatori, & amò di eccessiuo amore, gli amatori delle virtù, & essendo egli litteratissimo, e delle leggi humane, e divine intendentissimo, non puotè se non fauorirli, & accarezzarli. Dilettossi ancora di Poesia, perche tutte le perfettioni, Plutareo Pre che ad vn Prencipe si ricercano, nella sua persona cocorressero. Hebbe per Maestro Plutarco Cheroneo,

sersore di Tra sano.

che

VATICANA.

che fù vno degli eccellenti Filosofi morali, che fosse almondo giamai, onde non èmerauiglia, se egli non fece mai cosa indegna della bona disciplina, che gli hauea data. Al di costui tempo fù magior l'Imperio Romano in Territorio, e possanza, che si fosse prima, ne dopo mai: atteso che ampliò tanto i confini del Ro Provintie sog mano Imperio, che soggiogo la Dacia, prese l'Iberia, giogate da Sauracea, Bosforo, l'Arabia, e la fece prouincia, occu pò Ofdronori, l'Ifola de Colchi gl'Adiabeni, i Marcomedi, & Antemurio region di Persia, superò Seleucia, Cthesifonte, Babilonia, e gli Edesij, peruenne à i confini dell'India, & infino al Mar rosso. Fece l'Armenia, la Soria, e la Mesopotania prouincie, e finalmente dopò lo spatio di 64. anni della sua vita, hauendo Morte di Tra gouernato l'Imperio 19. anni, e mezo, è (come alcuni iano quando, altri vogliono) 20. morì alli bagni di Seleucia, que era andato per vn spasmo, che gli era venuto in vn braccio. Fù pianto vniuersalmente dal Popolo, percioche fù il migliore, che fosse mai, e l'anima sua, dopò molto tempo si crede, che per orationi di S. Gregorio Papa fosse dall'inferno liberata, si trasportorono l'ossa per ossa di Traia. ordine del Senato à Roma, e con grandissima pompa furono collocate in vn'vrna d'oro sopra questa Colonna, che nel trionfo di Dacia li fù eretta.

e done fosse

Furono messe in vsò le Colonne da gli Assirij molro tempo auanti i Romani; percioche leggiamo, che Semiramide loro Reina, n'ergesse vna in Babilonia di merauigliosa altezza, che dedicò à Belo suo Soce- Colonne mes ro in nome di Nino suo marito, nellaquale, oltre che se in uso dagli facesse intagliare tutti i fatti Heroici de suoi anteces Assiri. fori; volse nondimeno, che anco la seguente inscrittione vi sinsculpisse.

1HIM

Infcrittione della Colonna diSemiramide

MIHI PATER IVPPITER BELVS, A V V S SATVRNVS BABIL O-NICVS: PROAVVS GVZ SATVRNVS AETHIOPS: ABAVVS SATVRNVS AEGYPTIVS, ATAVVS COELOS FOENIX OGIGES. AB OGIGE, AD MEVM AVVM, SOL ORBEM SVVM CIRCVM LV-STRAVIT SEMEL, AC TRICIES ET CENTIES.

AB AVO AD PATREM SEXIES, ET QVINQVAGIES.

A PATRE AD ME, BIS ET SEXAGIES.

COLVMNAM, TEMPLVM, STATVAM, IOVI BELO SOCERO, ET MATRI RHEAE, IN HOC OLYMPO SEMIRAMIS DICAVI.

La quale dice in volgare. Il mio Padre fù Gioue chiamato Belo, l'Auo mio fù Saturno Babilonico (che Né broth fù nominato), il mio Proauo fù Guz Saturno d'Ethiopia, il mio Abauo fù Saturno Egittio, che fù Can(come vogliono), il mio Atauo fù Celo Fenice Ogige(che fù Noe del suo proprio nome.) Da Ogige sino à Nembroth, vi intercesse il Tempo di cento trent' anni solari, Nembroth regnò centocinquantasei anni, Belo mio Padre sessantadui. Io Semirami cosecrai questa Colonna, Tempio, e Statua à Gioue Belo mio Suocero & à Rhea sua madre in questo Olympo. Oue per meglio intédere, è da notare, che qfti nomi Satur no, Gioue, Hercole, Giunone, e simili, no furono nomi proprij (come vuole il Mondogneto), anzi furono co muni di dignità, e valore, come sono Imperadore, Rè, e Duca; pcioche i più antichi Rè, che edificarono Cit tà capi de Regni, si chiamorono Saturni, i primogeniti di questi, furono nominati Gioue il mascolo, e Giu none la femina, & i Nepoti valorosi, che con l'inuitte prodezze loro, demostrarono il loro valore, furono chiamati Hercoli; e cosi perche accadeua, che alcuni successori, già populati da i loro vecchi, populauano, ancora altri regni, edificando noue Città, erano chia mati

Dechiaratio ne dell'inscrit tione di Semiramide. VATICANA.

mati ancora Giovì dal primo stato, e Saturnì dal seco do, & il medesimo era, ne Prencipi valorosi, che da qsti descedeuano; pcioche per vn rispetto si chiamauano Gioui, & paltro Hercoli, dalla qual cosa hà hauuto o rigine la moltitudine de Saturni, di Gioui, & Hercoli, Saturni Giocelebrati nell'Historie, e però Belo in gsta Colonna, ui & Herculi si chiama Gioue, conciosia cosa, che esso sù figliuolo eredui. successore nella Monarchia di Nembroth, il qual fù detto Saturno Babilonico, per esfer egli stato il fonda tore di quella Città, e Regno. Guz anchora si chiama Saturno Ethiopico; percioche fù colui, che descendente da Belo, populò Città, e Regni in Ethiopia. Cham per esser egli stato l'origine dell'habitatione d'Egitto, si chiama Saturno Egittio. I Padri di questi Saturni erano chiamati Cielo, e la Madre Terra, come che auanti loro, non fossero stati altri, che il Cielo, e la Terra, mà di ciò si parlerà meglio di sotto. Er- Colonne à che geuansi dunque le Colonne per superbia, à demo-fine erette. strar la Nobiltà, e l'antichità, ò l'opere Heroiche di qualch'uno, nel che furono ambitiosissimi i Romani, poiche con tanta spesa, & artesitio, n'ergeuano di si smisurata grandezza, come sono le due c'hoggi si vedono à Roma, se ben più merauigliosa fù quella, che da Costantino il Magno in Bizantio fù trasportata, la Colonna di Bi quale (come dicono)era di Porfido, & intagliata, ope ra certo ingegnosa, e mirabile.

#### Dell'abondanza.

Vccede poi vn Quadro di Pittura, nel quale fi ve- Abondantia,e de dipinto vn'albero copioso di frutti in spatio- copia di viesa campagna, sotto del quale stanno molti agnelli à pascere, & vn Leone appoggiato al tronco di esso fà segno di scuoterlo, e di farne cadere i frutti; accioche

tuaglie à tem-

si satiino

si satiino, e paschino gli agnelli che vi sono di sotto. Il che ci rappresenta l'Abodaza, che egli indusse nel tempo del suo Pontificato, e massime nel principio, quando fù vna penuria vniuerfale in Italia, & Europa tutta, con questi dui versi di sotto.

Temporibus Sixtiredeunt Saturnia regna, Et pleno cornu Copia fundit opes.

## Dell'Obelisco Vaticano.

Storia.

Obelisco Vati
cano, e sua hilisco Vaticano, che si da lui rauiglioso Obepiazza di S.Pietro, del quale per hauer copiosamente ragionato in vn'altro mio Volume, non dirò altro phora. I versi della pittura di qsto Obelisco sono tali.

Dum stabit immotus nullis Obeliscus ab Euris Sixte tuum stabit nomen, honos q, tuus.

Etacciò se habbino tutte le Inscrittioni, che nell'opere di Sisto si veggono, ponerò anco qui quelle, che in questo Obelisco si leggono. Nella Piramide istessa da due lati sono le seguenti cose scolpite.

DIVO CAESARI. DIVI IVLII F.

Inferitione antica dell'O. belifco Vatic.

AVGVSTO TIBERIO CAESARI DIVI AVGVSTI F. AVGVSTO SACRVM

Che dicono, come questo Obelisco è consecrato ad Ottauio Cesare figliolo di Giulio, & à Tiberio Impe radori. Nella somità del medesimo, dopoi che sù tras rito nella piazza, furono scolpite queste parole.

SAN-

SANCTISSIM AE CRVCI
SACRAVIT
SIXTVS. V. PONT. MAX.
E PRIORI SEDE AVVLSVM,
ET CAESARIBVS AVGVSTO
ET TIBERIO. I. L.

ABLATVM.

Che vogliono dire, come Sisto haue a dedicato questo Obelisco alla Croce santissima, hauendolo ritolto con gradissima fatica, dal primo luogo doue à gl'Imperatori Cesare, e Tiberio era dedicato. Nella base poi di esso da tutti quattro i lati, le seguenti inscrittio ni si veggono.

Verso Oriente.

FUGITE

PARTES ADVERSAE

VICIT LEO

DE TRIBU IVDA

Verso Occidente.

CHRISTVS VINCIT
CHRISTVS REGNAT
CHRISTVS IMPERAT
CHRISTVS AB OMNI MALO
PLEBEM SVAM
DEFENDAT.

Inferittioni moderne dell'Ob lifeo Vaticano.

Verso Tramontana.

SIXTUS V. PONT. MAX. CRUCI INVICTAE

OBE-

OBELISCVM VATICAN VM
AB IMPVRA SV PERSTITION E
EXPLATVM, IVSTIVS
ET FELICIVS CONSECRAVIT
ANNO M D LXXXVI. PONT. II.

E poco più sotto.

MILIAGRI NOVOCOMENSIS
TRANSTVLIT, ET EREXIT.

Verso mezo Giorno.

SIXTVS V. PONT. MAX.
OBELISCVM VATICANVM
DIS GENTIVM
IMPIO CVLTV DICATVM
AD APOSTOLORVM LIMINA
OPEROSO LABORE TRANSTVLIT
ANNO M. D. LXXXVII. PONT. 11.

To histeria. ne della pecunia innumerabile de i Re di Egitto, i quali consumorono grandissima quantità de denari in tagliarli, e statuirli: nel che non sò se si debba più ammirare, ò la prodigalità, e le ricchezze loro, ò l'ingegno dell'artefice. Dicono alcuni, che facessero ciò per non lasciar Thesoro à successori, ò emuli, chetendessero loro insidie, & ancora perche la plebe no stefse ociosa. Sono questi pietre di vn pezo, tirate in for-Obelischi da ma di Piramidi di grossezza, e di altezza inconsiderachi prima tro bile, che soleuano drizzarsi à perpetua memoria de i mati. Rè dell'Egitto. Il primo che li trouasse fu il Rè Mitri, che regnaua in Heliopoli, essendoli (come dicono) co mandato in sogno, il qual costume fu successiuamen-

te tanto osferuato da gli Imperadori Romani, che infi

nita

Obelischie le Furono gli Obelischi vna stolta, & otiosa ostentatio-

VATICANA. nita quantità dedenari prodigamete vi fù dispensata.

Leggesi appresso Herodoto, che in vna Piramide, che Piramide di fece Cheope nella quale diece anni consumorono tre cheope. centomilia huomini lauoranti, fosse speso mille, e seicento taléti in herba solamente, agli, e cepolle, per gli operarij: quanto dunque è credibile esser stata la spela de gli altri cibi, delle vesti, e de ferramenti adoperati à cotanto edificio? Faceuansi questi di vna certa Obelischi di pietra detta Sienite, che nasce circa Siene di Thebai-che si faceua. de, esi troua, che erano di tanta altezza, che alcuni arriuauano à 48. cubiti: anzi Ramise, che regnaua à tempo che fù presa Troia, nè fece vno di 90. piedi. Scri ue Herodoto, che in mezo al lago di Mirios in Egitto, egli vidde due Piramidi, che cinquanta passi vsciua no fuor dell'acqua, & altretanto da quella erano coperte, sopra ciascuna delle quali staua in seggio vn grande Gigante di pietra marmorina. Tolomeo Filadelfo molto tempo dopoi nè statui vno in Alesandria Alesandria. di 80. cubiti, ilquale hauea fatto tagliare il Rè Nebatti, emagior opera fù nel drizarlo, che nel tagliarlo, vn' altro racconta Plinio, che nè fosse in Thebe di tanta Obelisco. bellezza, che per ammiratione dell'opera, auenne, che quando Cambise Rè espugnò questa Città, e che si era venuto con l'incendio vicino all'Obelisco; com mandò, che il foco fosse spento, per riuerentia della mole, colui che non haueua hauuta compassione alcu na alla Città tutta. Dicesi hauer fatto quest'opera Ra-

mise, nella quale lauorarono vintimillia huomini, & esso Rè quando si haneua à drizare, dubitando, che le macchine no bastassino al peso, acciò che denunciasse magior pericolo alla cura de gli artefici, legò il figliol fuo alla sommità diesso, perche il timor della salute di quello, giouasse à drizar cautamente la pietra. Dui al tri n'erano in Thebe, posti l'uno da Smarre, e l'altro dà Eraphio senza note di 48. cubiti. Dui altri nè furono in Alesandria nel porto, al tempo di Cesare, i quali fe

AlteZza de gla Obelischi.

Obelisco di

Obelisco di

ce ta-

ce tagliar Mesphestre di 42. cubiti. Semneserteo, che

Obelisco di Semneserteo, quanto alto .

Obelifco di Se fostride collocato poi in cãpo Martio.

Nuncoreo .

gli obelischi.

Emulation de Romani .

regnaua quando Pitagora fù in Egitto, nè tagliò vno dì 125. piedi oltra la base della medesima pietra, ilqua leil Diuo Augusto statui nel Cerchio Massimo, che hoggi è quello che si vede sù la piazza del Popolo,e Selostride fece quello, che poi da Cesare portato à Roma fu collocato nel Cápo Martio; perche seruisse à conoscere l'ombre del sole, è la gradezza de i giorni, e delle notti. Nuncoreo suo figliolo nè tagliò vno grandissimo di 150. cubiti, ilquale si ruppe metre cercaua di drizarlo, e di vn pezzo d'esso di 72. piedi, se ne fece poi l'Obelisco, che in Vaticano hoggi sivede, del quale hauemo ragionato, e del medesimo ne rimase vn'altro di 100. cubiti, il quale lo stesso Nuncoreo dopò la cecità, rihauuta la vista, secondo l'Oraco Hieroglifici de lo, consacrò al Sole. Soleano questi gli Egittij scolpire, & adornare di quelle forti di figure, che loro chiamano Hieroglifici, sotto le quali metaforicamente na scondeuano grandissimi concetti di natural sapien. za, come in alcuni di effi hoggi ancora in Roma fi pu vedere, mà per lo più erano dedicati al Sole, onde co: teneuano gli effetti, che da esso procedeuano. Furo no di queste cose ambitiosissimi gli Egittij; percioche à tempo de quei primi loro Rè empirono il paese de mirabilissimi edifici, Torri, Piramidi, e Labirinti, ad imitation de quali fecero poi Romani tante superbis sime fabriche, e perche gli Obelischi non si poteuano tagliare in queste parti: soggiogato l'Egitto, el'Oriente tutto, ne portorono alcuni in Italia, e con Naui merauigliose, tragettandoli per mare, li conduceuano poi per il Teuere à Roma. Il che fù di non poco ornamento à quella Città: mà di molto maggior gloria, & honore à quelli, che li trasportorono; poiche sino al giorno presente si è conseruata la memoria del nome loro in essi, come da questo Vaticano si può vedere. Ne furono in tutto fra grandi, e piccioli 42. trasferiti VATICANA.

feriti, che furono collocati in diuersi luoghi della Cit Roma, quante tà per ornamento di essa, e nella maggior parte vi e- fossero. rano caratteri Egittij, se bene hoggi non se ne veggo no in piedi se non tre. Ne è da merauigliarli, che gli Ricche Le de Egittij si occupassero in far spese cosi merauigliose, gli Egitij. perche le loro ricchezze erano inestimabili, e si legge,che Tolomeo, quando Pompeo facea guerra nella Giudea, sostentasse con il suo denaio ottomilia Ca ualieri nella sua Corte, e che desse vn giorno da pran zo à mille, con altre tante coppe, e vasi d'oro, mutando anco spesso quelli con le viuande, & vn'altro Egittio donasse vn Platano, & vna Vite grandssima d'oro Platano, evià Dario Rè, e che riceuesse ancora in conuito tutto te d'oro donal'essercito di Serse, nel quale erano settecento ottantaotto migliaia d'huomini, promettendo di più lo sti- Numero dell' pendio, & il frumento per cinque mesi; acciò che di esercito di Ser cinque suoi figlioli ch'egli hauea pregione, almanco gli ne fosse conceduto vno nella sua vecchiezza, & al tre cose più tosto incredibili, che da raccontare, delle quali sono piene le carte dell'antiche historie. Et in vero non si haurebbe ciò possuto fare se non da Rè che fossero stati potentissimi, e ricchissimi; perciochè alla macchina di cosi alte Piramidi gran copia de de-1ari vi siricerca, come si può raccorre da questo Obelisco Vaticano, nel quale per trasportarlo, & alzarlo solamente fu spesa gran quantità di scudi. Credo Numero de de bene che gli antichi Romani, ne spendessero in mag-l'obeliseo Vat. gior copia, si perche erano più ricchi: Onde si legge, che non si chiamaua ricco colui, che non potea man-Ricche Zee de tenere vn'essercito, e si hà che Cecilio Claudio Isi-Romani. doro priuato Cittadino Romano, hauesse quattromi Ricche Zze di la cento vintisei Serui, e tremila seicento gioghi di Cecilio Clau voi, cinquantasette milia bestie, sei centomila sester-dio Isidoro. iij in cotanti, de quali volse, che nelle sue escquie vndecimila se ne spendessero: si anco perche durauano maggior fatica nel trasportarli: Onde si legge che la

Naue,

Naue, che con sto quato gra-

Palla di bron Zo sopra l'Obe gnificasse.

duste l'Obeli- Naue, con la quale fù portato quel di Augusto, era di sco di Augu- tanta grandezza, che nel fondo in loco di Sabbia por tò 120.mila moggie di lenticchie, e l'albero di essa era così grosso, che quattro huomini à fatiga l'hauerebbeno cinto. Sopra la quale (hauendola poi Claudio tuffata nel mare) fù fabricata la superbissima Tor-

lisco, e chest re d'Hostia. Era per prima nella sommità, di questo Obelisco vna palla grandissima di bronzo indorata, in cui dicono, che si conseruauano le ceneri di Augusto: Mà fù questo costume antico de gli Egitti, e successiuamente de Romani, poner nella cima de gli Obelisci, palle di bronzo indorate, e secondo il parer d'al cuni, fecero ciò à denotar che la vita nostra, significata'per vn reggio à modo di Obelisco, hà da terminarsi in vna palla ritonda indorata, cioè nel Cielo, alquale ciascuno douerebbe aspirare per la bellezza sua. Que-

Segno della Croce posto so

pral'Obelisco. sta (essendo la mole trasportata) fù leuata via, & in suo luogo riposto lo stendardo della Santa Croce, che hà già trionfato del Mondo con la morte di Christo Sig. nostro. Fece ciò Sisto mosso da vero Zelo di Religione, acciò che al suo tempo non si vedesse vestigio alcuno di Idolatria in Roma, e perche la Croce Sata, vera Trionfatrice della Terra, e del Cielo, fosse esaltata, e riuerita in più luoghi publici di essa. Cosi legiamo, che facesse Costantino il Magno, quando riceuuto l'Euangelio, e la fede Santa, hauendo vinto, e supe rato Mezentio Tiranno, fece nel mezo della Città ergere in modo di Trofeo lo stendardo della Santa Cro ce con questa inscrittione à i piedi.

Efaltatione della Croce à tempo di Co-Stantino .

#### SALVTARI HOC SIGNO IMPERIVM ROMANYM CVSTODITVR.

Anzi di più in tutte le statue, che gli erano in diuersi luoghi di essa erette e drizate, fece porre il medemo segno di bronzo in modo di esaltatione, & in euidenza di religione, con questa inscrittione di sotto.

SALV-

SALVT ARI HOC SIGNO

TAMQVAM VERAE VIRTVTIS ET

FORTITUDINIS ARGUMENTO

VRBEM VESTRAM IVGO TYRANNI EREPTAM

LIBERAVI. S. P. Q. R.

AVCTORITATI PRISTINAE, DIGNITATIQ.

! RESTITVI

IMP. CAESAR FL. CONSTANTINVS MAX. P. F. AVGVSTVS.

## Della persecution de Banditi.

Ppresso si vede vn Quadro di pittura, oue sono Perseemiones de banditi, o tre Monti, à piè de quali stanno molti ani-lore destrutie mali sicuri à pascere, e riposarsi, & vn Leone con vn ". fulmine in mano sopra di essi minaccioso si vede, onde i Lupi, gli Orfi, e gli altri animali feditiofi, e rapaci sono vecisi, e discacciati. Ilche ci rappresenta il grandissimo Zelo, ch' egli hebbe dalla pace, e ben viuere vniuersale, castigando seueramente i banditi, i quali furono da lui al tutto esterminati, e scacciati dallo stato Ecclesiastico, con questi versi di sotto.

Alcides partem Italia pradone redemit, Sed totam Sixtus. Dic mihi maior vter?

Queste sono le pitture, che nella sommità de pare- varie Cappelti nella Sala grande della Libraria si veggiono. În al-le, che Sicune altre stanze à piedi aperte, & à questa immedia-sempi dell'antamente, congionte, sono ritratte tutte le Cappelle, no. celebròin ch'egli in varie Chiese di Roma celebrò, secondo di Roma,

l'antico costume de Romani Pontesiei, che su da lui

rinouato, & inuiolabilmente offeruato.

Appresso in alcune stanze poste sotto la Galleria di Gregorio, che seruono per passaggio del Pontesi-ce, elette similmente ad vso de libri, sece dipingere al cune altre opere sue, che surono l'infrascritte.

## Delle Paludi Pontine.

Paludi Ponti ne esicuato.

Auendo fatto egli seccare alcune Paludi su cau sa di gran secondità di Terreno, onde nel qua dro della pittura, che ciò ne rappresenta si leggono questi versi

Pontinas potuit Sixtus siccare Paludes, Fontibus vt potuit siccarogare loca.

Vedesi della medesima opera fatta mentione nel nuouo Palaggio Lateranense con i seguenti versi Cinthius vt Sixtum vidit siccare Paludes

Pallenti tales misit ab ore sonos

Sol suus est terris, quid ego mea lumina fundam? Nam mihi nec licuit, quod tibi Sixte licet.

## Della Lega ch'egli hebbe animo di fare.

Lega contra Héretici. V Edesi poi la Lega, ch'egli hebbe sempre in animo di sare, con diuersi Prencipi Christiani, in esterminio de gli heretici, e spetialmente contra Elisabettha, pretensa Reina d'Inghilterra, la fucina de gli errori, l'Hidra delle sette teste, che hà hauuto ardi re così ssacciatamente alzar le corna contra Dio, con

VATICANA tra la Chiesa santa, & il Romano Pontefice con que-Sti versi diforto.

Mutua dissuncti cocunt in fædera Reges, Et Sixti auspicijs pax stabilita viget.

## Del Tempio di S. Geronimo à Ripetta.

Oco lontano si vede dipinto il suntuoso Tempio, rempio di s. che egli edificò in honor di S. Girolamo à Ripet Girolamo fat ta, di cui egli essendo Cardinale fù titulare, nel qua le poco auanti finito, nel fregio del frontispicio, fece scriuere queste parole

#### DIVO HIERONIMO DICATVM.

e poco più fotto.

SIXTVS V. PONT. MAX. ORD. MINOR. TEMPLVM A FVNDAMENTIS EREXIT PONT. SVI AN. 1111.

SAL. M. D. LXXXVIIII.

Inscrittions del Tempio di S. Girolamo.

Dalla parte di dentro sopra l'altar maggiore si leggono hora questi versi

Sixte opus hoc, munus qui tuum est, tibi plaudit ab.

Versi di den-

Illiricus toto notus in orbe senex.

I versi, che sono sotto il Quadro della pittura sono i

Du noi Tepla locat, Supplex, Hieronyme, Sixtus, Huic paratin colis aurea tecta Deus.

ÐΙ

#### Di Loreto Città.

Loreto Citià. D'Oco di sotto si vede dipinto Loreto, luogo celebre della Marca Anconitana, per la Santissima Casa della Madonna, iui miracolosamente traslata da gl'-Angioli, alquale Sisto diede nome de Città, dando gli il vescouo, sotto la cui pittura si leggono questi versi Lauretum muris Pastore, es cuulus auctum A Sisto, es Sixti laus simul aucta fuit.

## De Caualli di Fidia , e di Prasitele, da lui ristorati.

Statue di Alefandro Mag. e di Bucefalo, e loro historia.

A Ppresso sono dipinte le Statue di Alesandro Ma gno, e di Bucefalo suo Cauallo, fatte per mano di Fidia, e di Prassitele celebratissimi Scultori del suo tempo, i quali à gara concorrendo, certarono con emulatione, per la quale sono hoggi, e saranno perpetuamente celebrati nel Mondo. Questi surono trasse riti da Flauio Costantino da Grecia in Roma, e posti nel Monte Quirinale, per decoro, & ornamento delle sue Therme, ch'egli quiui edificò, & estendo per empito di guerre, e pazzo suror de soldati, ne i tanti traua gli di Roma, quasi che rotti, e dal vorace dente del Te po consumati, surono per diligentia di Sisto ristorati, & fatti risarcire, e nella medema piazza, in prospettiua di Porta Pia, in loco più celebre riposti in due pilastri di marmo bianchissimo, ne quali sece scolpire queste parole.

Sotto il Canallo di Fidia.

Inferittiones del Cauallo di Fidia

PHIDIAS NOBILIS SCVLPTOR AD

ARTIFICII PRAESTANTIAM

DECLARANDAM, ALEXANDRI

BVCEPHALVM DOMANTIS EFFICIEM

E MARMORE EXPRESSIT.

Nella medesima base da lato si segge la seguente inscrittione, che ne dimostra come, quando, da chi, e per she sossero queste Statue ristorate.

SIXTVS V. PONT. MAX.

SI GNA ALEXANDRI MAGNI, CELEBRISQ.
EIVS BVCEPHALL EXANTIQUITATIS
TESTIMONIO, PHIDIAE ET PRAXITELIS.

AEMVLATIONE, HOC MARMORE AD VIVAM
EFFIGIEM EXPRESSA, A FL. COSTANTINO. MAX. E GRAECIA ADVECTA

SVISQ IN THERMIS IN HOC QVIRINALI
MONTE COLLOCATA, TEMPORIS.

VI DEFORMATA, LACERAQ.

AD BIVSDEM IMPERATORIS MEMORIAM
VP BISQ. DECOREM, IN

PRISTINAM FORMAM RESTITVTA, HIC
REPONI IVSSIT

Inferittiones de Canalli net Quirinales

## Sotto il Canalto di Prassitele.

Inscrittions del Cauallo di Prassitele

PRAXITELES SCVLPTOR AD PHIDIAE AEMVLATIONEM SVI MONVMENTA INGENII POSTERIS RELINQVERE EVPIENS, EIVSDEM ALEKANDRI," BVICEPHALIQ STONA PERICI CONTENTIONE PERFECIT.

Erano prima questi Caualli innanzi al Palazzo, che fù già del Cardinale Vercelli, con quelle inscrittioni à ciascuno di ess. A MOT N TYTETTE

COLLEGE OF VASIAP HIND FARA CLOSE SITATION OF APAR A XAMT ECTION . 13

Fidia Scoltore,e fua vita, . ecostami.

Nacque Fidia in Athene, e nell'arte dello scolpire divenne con eccellente, chebenche sossero molti celebri scultorial suo tempo come furono Alchamene, Chritia, Nestocle, Policleto, Scopa, Pithagora, Gor gia, Artenodoro, & altri infiniti, nondimeno egli tutti auazo con l'eccelleza dell'ingegno. Fiorì nell'olimpiade & z. circa glianni della edification di Roma 300. Nello scolpire in Auorio non hebbe pari, e meglio assai si porto (come dicono) nell'intagliar simulacri de Deische d'huomini. Fra l'altre sue opere, mirabilissi-Status di Mi ma si celebra la statua di Minerua, ch'egli di Auorio fece in Athene, alta xxvj, cubiti, nel cui scudo con grandissimo artificio scolpi la pugna dell'Amazone,e de Giganti, e ne cothurni, pedali di essa, ritrasse con tanta industria la guerra de Centauri, e de Lapithi, che si vedeua l'un campo dall'altro ordinatamente distinto con l'arme, che non potea senza grandissima merauiglia riguardarsi, Fece oltra ciò Gioue Olimpio 500 3 fimil-

nerua di Auo 710.

NINTICAINA similmente d'Auorio di eccessiua bellezza, il quale su dious clim-riputato per la seconda mera uigliosa sua opera. Scol- fusio dal pianoo vna Vlenere ignuda, di tanta bellezza e maesta ribe su celebra per cosa rarissima. Questa essendo portara à Roma, su posta nel Portico di Ottania. Fu anco cetebre nel far statue di rame e di bronzo; onde filegge appresso Plinio, ch'egli facesse vn'altra statua opere di Fidi Minerua, che portata à Roma, Paolo Emilio dedi-dia. cònel tempio della Fortuna, e due altre statue palliate, lequali Catulo pose nel medesimo Tempio, & vn altro Colosso nudo, e queste erano di tanto artificio, che meritamente perciò fù giudicato il primo che aprisse e dimo strasse l'arte deltragittare. Scolpi, oltraciò il predetto Caual'o con la statua di Alesandro Magno di tanto arteficio, di quanto hoggifi vede, l'hi storia delqualesi è, che hauendo Filippo suo padre vn Bucefalo Cacauallo Bucefalo chiamato di tanta perfettione, che uallo. non si lasciana canalcare, se non da la persona del Re; auennesche Alesandro suo figliolo, bramando yn gior no di domarlo, dopo molti prieghi dal padre l'ottenne, e montato sopra di esso, scorse 30. miglia di paese in breue spatio di tempo, di sorte che hauendolo già stanco, lo fottomise al voler suo. Dicono che Filippo quando lo vide ritornare, piangesse per allegrezza, perche sicredea, che fosse restato morto, e che dicesse ad Alesandro, che li facea dibisogno prouedersi di un nuouo Regno, perche la Macedonia al valor suo era roca. Dopo la morte di Filippo, restò il cauallo comé l Reame tutto in poter suo, e non fu giamai da alcu-10, fuorche da Alessandro caualcato, e fà ben meraniglia, quelche firiferisce dilui, che sendo già Bucealo diuenuto vecchio, disforte che non potea più ca- gratitudine ninare, rircordeuole Alessandro delle vittorie, che di Alesandro, per esso hauea riceuute, lo facea da altri Caualli por-con Bucefalo. are, & estendo finalmente morto nell'India, fù da lui

n memoria di esso edificata vna Città, che chiamo

Buce-

Morte di Bucefalo.

Bucefalia dal suo nome. A concorrenza di quest'opera, come celebre per la nobiltà del sogetto, & eccellen tia dell'Artefice, ne scolpì Prassitele vn'altro di no mi nor bellezza, che hoggi ancora vicino al primo nel Quirinale si vede. Fù Prassitele Scultore eccellentissi-

PrafficeleScul MC.

prafuetescui mo di marmo; se bene fece anco bellissime opere di ra me, come fù la rapina di Proserpina, l'Ebrietà, e Bacco insieme con vn nobile Satiro. Oltre ciò quelle statue, che erano auanti il Tempio della Felicità, e Vene re, la quale arse con esso Tempio, al tempo di Claudio Imp.furono opere di sua mano (come vuol Plinio.) Fe

Lib.34 cap. 8. ce egli di più vn giouanetto, il quale con vna saerta fa ceua infidia ad vna Lucertola, che veniua fuore da vna cauerna, di tanto arteficio, che non si potrebbe esplicare, e di più scolpì vna Matrona, che piangeua, & vna Meretrice, che faceua allegrezza, con tanto ingegno, & arte, che si scopriuano benissimo in loro le passioni interiori dell'animo, e molte altre opere, non meno ingegnose, che mirabili, de quali alcune racconta Plinio. Fiorì egli al tem-

Nel luogo di SOPTA.

po di Eufranorre, quali nel medesimo tempo con Fidia, nell'Olimpiade 104. Non mancano di quelli, che han detto, che gîti non da Costantino: ma da Tiridate Tiridate Rè Rè d'Armenia fossero portati à Roma, e donati à Nene Imperadore, ilquale per farli poi la matina vedere il superbissimo suo palagio, fece co vna notte indora-

> re vn gradissimo solare, che era nella prima Sala di es so. Furono oltra qfti, molte altre statue de Caualli in

di Armenia à Roma.

Roma, e se si hà da prestar fede all'historie 24. ve ne fur no di bronzo indorati, e di Auorio 94. di marmo quasinfiniti: hoggi nondimeno non ne sono in piedi, se statue de Carnon non quello, ch'è nella piazza di Campidoglio, cheè

eo numero à di M. Aurelio Imp. e quei doi fragmenti de Caualli, Roma. ch'erano nel Teatro di Pompeo, c'hoggi à capo le sca le del medesmo Capidoglio ristorati si veggiono.

I versi

VATICANA.

113

I versi, che sotto il Quadro di questa pittura si leggono, sono tali.

Sixtus equos transfert geminos, quos finxerat olim Artificium e pario marmore docta manus.

## Del Fonte Capitolino.

SI vede poi dipinta la Fontana, per ordine suo fat- Fonte diCant ta dal Senato nel Campidoglio, sotto le scale Se-pideglio. natorie, la quale non poco accresce la maestà del luo go, con questi versi à piedi

Fontem rursus habet sedes Tarpeia, sed quems Nonhabet infensi dum timet arma Tati.

#### Di Montalto Città.

V Edeñ appresso dipinto Montalto Castello del-Montalto Castello del-Montalto Castello del-Montalto Castello del la Marca, patria di Sisto, ilquale sù da lui am-stà, pliato, & ingrandito di sorte, che hebbe titulo di Città, hauendo egli datoli il Vescouo, & ampliata la Diocesi, e fabricato vn suntuoso Palaggio in esso, co questi versi sotto il quadro della pittura

Montaltum Sixto patrem donauit habere.
Montalto Sixtus donat habere patrem.

## Della fabrica del Saluatore a Laterano.

S legue poi la fabrica del Sancta Sanctorum fatta Fabrica del da lui in Laterano, doue in prospettiua della sa cra Ima-

cra Imagine del Saluator nostro, fatta (come si dice) miracolosamente da Christo istesso, e trasferita da Ti to, eVespasiano da Gierusaleme in Roma, e riposta nel Tempio della Pace, & indi poi in Laterano conferuata, ridusse la Scala Santa, per la quale il Saluator del Scala Santa, Mondo nella casa di Pilato ascese, e la sparse del suo pretioso sangue per redentione del Mondo. Fù questa vn'opera celebratissima, e lodatissima da tutti, per hauere accresciuta oltra modo la deuotione, e la bellezza del luogo; la quale per esser tutta dipinta,& · historiata de misterij della nostra Redentione; no può senza compuntione di cuore, riguardarsi. Fece quipi Sisto cinque scale, & in mezo pose quella del Signo re, che fu di Gierusalemme dalla casa di Pilato trasferita a Roma da S.Helena, & due altre di quà, e due Pittura della di la, per comodità di quelli, che hauendo asceso inge santa. nocchioni la Scala santa, uolessero descendere nella piazza, e le tre di mezo fece di bellissime figure adormare. In quella, che è da man dritta fece dipingere tut te le historie del Testamento Vecchio, che furono da Adamo sino à Moisè, che misticamente parlauano, & intendeuano del futuro Messia. Nell'altra tutte quelle, che da Moisè sino à Christo successero. In quella di mezzo poi fè dipingere tutti i misseri della passione del Signore, ilche dà tanta vaghezza, e deuotione à quelluogo, che veramente si può dire, che hoggi sia in quella maestà, che douea essere. Auanti queste Sca

ristorata.

diefa.

Inferittione -SIXTVS V. FECIT SANCTIORIQ. LOCO SCHALAM SANCTAM POSVIT. MD LXXXIX. PONT. IV.

le, eresse vn Portico; accioche l'entrata fosse si dal Sole, come dal vento, e dalla pioggia riguardata, e nel

fregio di esso vi sè scolpire queste parole.

Fabricò

VATICANA

Fabricò anco vna bella Sala auati la porta della Cap- Sala del Salpella del Saluatore, nellaquale eresse vn'altare à S. Lorenzo martire, e la fece di molte belle pitture ador nare, e depingere. I versi, che sono sotto il quadro della pittura son tali.

Schalas, innocuo constersas sanguine Christi Constituit Sixtus, splendidiore loco.

## Dell Erario Apostolico accresciuto.

CI vede appresso l'Erario di S. Chiesa, doue egli per Erario di San Denesitio publico, cumulò dal principio del suo piato, es as-Pontificato, gran quantità de denari, per seruirsene cresciuto. poi al bisogno, & all'occasione contra Heretici, & infedeli, de quali fù egli sempre capitalissimo inimico, con questi dui versi à piedi.

Qua fuit à parco congesta pecunia Sixto Turca erit exitium, prasidium q, Petri.

## Dell' Acqua condotta à suita Vecchia.

CI vede appresso dipinta l'acqua, che egli condus- Acqua condos se in Ciuita Vecchia, la quale, ancorche sita vici-in Ciuita vec no al Mare, patiua nondimeno grande incommodo, & penuria di acqua, con questi versi di sotto.

Vrbs vicina mari, medys sitiebat inundis, Nunc dulces Sixtimunere, potat aquas.

## Della Cuppola di S. Pietro.

Fabrica, e Cuppoladi S. Pietro. E compartimenti di queste stanze, sono dipinte in più ampia, e spatiosa forma, le seguenti sue opere, & in prima si vede la suntuosa, e mirabil fabrica di S. Pietro, condotta à perfettione, secondo il dise gno del diuinissimo Michel'angelo, alla cui forma tut tauia se vien fabricando, e di già vi è stato la uorato, e si la uora tanto per ordine di Sisto, che si giudica, che egli debbia darli quel compimento di perfettione, che su da tanti Pontesici suoi predecessori desiderato, e come che in spatiosa pittura, e maggiore dell'altre vi sè scriuere questi sei versi di sotto.

Pontifices olim quem fundauere priores

Pracipua Sixtus perficit arte Tholum, Et tantum Sixti se gloria tollit inaltum,

Quantum se Sixtinobile tollit opus,

Magnus honos, magni fundamina ponere Tepli,

Sed finem cæptis addere, maior honos.

Basilica Vasic. da chi edi sicata.

Fù la Basilica Vaticana dal Pio Imp. Costantino sontuosamete sabricata, quando per volontà diuina, co quando la Christo su contra i nemici nostri, con ottimi, e salutisferi ordini confermata, edificò molte, e grandis sime Chiese, in honor de Christo, e de suoi Santi, par te in Roma, e nelle Città vicine, parte per tutto l'Imperio, à contemplatione di S. Siluestro, che prima nella nostra Religione lo instrusse, e resse diece magnifici Tempij, tra quali hauendo ruinato il Cerchio di Nerone, in honor di S. Pietro edificò la Chiesa in

Bafilica di S. Praro done edificata.

Vati

VATICANA.

Vaticano, acciòche sopra le ruine di esso, sosse adorato il corpo di quel Prencipe de gli Apostoli, ch'egli fecesi crudelmente morire. Fù questa da lui si magnificamente fabricata che di 100 superbissime colonne dimarmo adornata, porgeua non men delettatione, che merauiglia à riguardanti. Dicono che quiui fosse molto prima vna piccola chiesetta, che subito dopo Costantino. la morte di S. Pietro, fece Anacleto Prete, da lui ordinato, che fu dopò creato terzo Pontefice (come vuol Damaso) ilquale volse poi, che gli altri Vescoui Romani in quel medesimo luogo fossero seppelliti, onde successivamente Lino, Cleto, esso Anacleto, Euari sto, Sisto, Telesforo, Higino, Pio, Eleuthero, e Vittore Pontesici Sans Pontefici Santi, quiui furono riposti, Questa dicono presso à S. Pie dunque che ristorasse & ampliasse Costantino, ilqua- tro. le nel cauare i fondamenti, fu il primo à zappare il ter reno, & à portarne via di sua mano 12. sportelle, in ho nor de i dodeci Apostoli. Edificossi questa all'ysanza delle Chiese antiche di quella forma, c'hoggi si vede la superbissima Basilica di S. Paolo, có cinque Portici da varie distantie di colonne distinti, che noi dicemo Naui, quello di mezo di tutti magiore, e gli altri due Naui della combedue la parti minori con la schiolore Chiefa Vas. da ambedue le parti minori, con larghissimo spatio in mezo, sostentati da grandi e bellissime colonne, à ca-

Chiefa di S. Pietro ananti

bre, fece Costantino scriuere i doi seguenti versi Quod duce te Mundus surrexit in astra trium-Versidi Ca. phans, Rantine.

po de quali, si ergea la merauigliosa Tribuna di figure alla Musaica adornata, nellaquale, hauendola poi S. Siluestro dedicata, e consecrata alli 18. di Nouem-

Hanc Constantinus Victor, tibi condidit aulam. Che voglion dire, come Constantino triofante, e vin- Bafilica Vat. citore, eresse questa Chiesa à S. Pietro, per la cui vita, da molurisse e dottrina, il Mondo fù convertito alla fede di Chri-raia. sto. Successiuamente fù da molti Imperadori, e Ponte-

fici,

fici ristorata. Onde si legge, che Innocentio III. vi rifa cesse il Mosaico, & Honorio coprisse il tetto di tegole: di bronzo, tolte dal Tempio di Gioue Capitolino, il qual poscia ruinado, Benedetto II. da Tolosa ristorò, e cosi parimente fù da molti Pontesici ingradita, sino. al tempo di Giulio Il. alquale parendo, che alla digni tà Apostolica, & alla maestà Potificale, fosse poco ha uere vna Chiesa cosi antica, e già consumata da gli an ni, incominciò co'l modello, e parere di Bramante eccellente Architetto, la Basilica Vaticana di vna estrema grandezza, gettandone vna parte della Vecchia: per terra, la quale poi Leone X. riprese con grande animo à seguire, & in effetto, quanto si puote per lui fa re, vi fece, mà vedendo poi, che la fabrica, secondo il disegno, non harebbe possuto hauer fine, per la gran-Chiesa Vat. dezzadi essa, fu dal diuino Michel'Angelo Bonaroti fatto nuouo modello di tanto artifitio, e di tanta bellezza, che forsi vn'altro simile al mondo non si troua. Questo per l'eccellenza della sua dispositione, presero à seguire i Pontefici, e già sono 50. ò 60. anni, che. vi si lauora, ne si è possuto ancora à perfettione codur re; onde Sisto desioso di darli il debito compimento, non perdonando à spesa alcuna, vi hà fatto, e fa conti, nuamente la uorare, di sorte che si spera in breue ve-

Bramarte

Architetto.

Discono della del Bonaroti.

## Della Machina fatta nella deposition della Guglia Vaticana.

sa altezza s'erge à tutti riguardeuole.

der finita, e terminata la Cuppula, che di merauiglio-

Castello , & ordegno fat to per traspor-Vatie.

Irimpetto à questa si vede dipinta la merauiglio sa Machina, con la quale su riposta in terra la. tar la Giglia mirabil Guglia di S. Pietro dal Caualier Domenico Fontana, per trasferirla nella piazza Vaticana, doue:

VATICANA.

di natural ritratto si veggono gli argani, gli ordegni, e tutte le altre cose, che vi concorsero, con la multitu dine infinita della gente, che vi si ritrouò, con questi versi di sotto.

Saxa agit Amphion, Thebana vt mænia condat

Sixtus & immensa pondera molis agit, Saxa trabunt ambo longe diuer sa, sed arte,

Hac trabit Amphion, Sixtus & arte trabit. At tantum exuperat Direau Amphiona Sixtus:

9 uantum hic exuperat catera saxalapis.

Fù questo vn celebre, e nuouo spettacolo, che per Descritione molto tempo auanti non era stato visto in Roma, po- del Cassello sciache non si sa, se fosse più merauigliosa la machina fatto per depo che su fatta per ponere à terra questo Obelisco, o pur vatic. l'Obelisco istesso. Era intorno alla mole eretto vn merauiglioso Castello de traui quadruplicate, di ferro, e canapi fortemente stretto, e colligato, per sostenimen to, e fortezza del quale, intorno si vedeuano grossisimi legni, che à guisa di punte faceuano fortezza alla machina; accioche ne vaccillar, ne mouer si potesse. Sopra questa con grandissimo artifitio, erano poste molte girelle, pendenti da quattro grossissimi traui, che caualli dicono. In terra erano 40. ruote ò Argani che chiamano, e ciascuno di essi hauea quattro grofsissime funi, e tante altre girelle, e quattro fortissimi Caualli, che la voltassero, alla cura, e custodia de quali, come altresi al riuolgimento de canapi, erano per ciascuna deputati 20. huomini, che in tutto arriuauano al numero di 800. onde compartiti gli vffici, & i Ca ualli, che furono 160. si die principio alla depositione per one per la dell'Obelisco; & accioche la cosa andasse con ordine deposition del fu constituito vn Trombetta, al cui suono tutti in vn l'Obelisco Vn medesimo tempo si mouessero, e volendosi fermare, fa ceuasi segno con una campana, che à questo fine sopra

1. 1

la fom-

la sommità della machina era posta, percioche nel voltar delle ruote, si sentiua tanto strepito, e rumore, che parea, la terra si aprissi di sotto, e tonasse il Ciel di sopra, di sorte, che à pena le voci, & i gridi per gra-Obelisco van di che fossero de gli artefici s'vdiuano. Fù il primo

cano, quando giorno, ch'era l'vltimo di Aprile 1586. eleuato dalla posso à terra. base l'Obelisco per tre piedi, e puntellato con legni forcissimi, e finalmente alli 7. di Maggio, dopò lo spatio di otto altri giorni, à terra riposto e disteso si vidde, nel che fù mirabile l'applauso dell'innumerabil Po polo, che vi era concorso: perche si giudicaua, che no potesse saluo, & intiero à terra collocarsi, e non saprei dire, se fosse in ciò maggiore il diletto, ò lo stupore, che se n'hebbe:mà raddoppiossi la merauiglia, quado aguagliata con terra, & argini la strada tutta, fù nella piazza Vaticana trasferito; & iui di nuouo eleuato yn Castello maggior del primo, cominciossi à dar princi pio al solleuameto di esso; percioche maggior machina drizzossi, più alti, e grossi traui eretti si viddero; nuoui ingegni si manifestorono, nuoue inuentioni Obelisco vat. apparirono. Fù finalmete alli 10. di Settembre del mequando statut desimo anno dopò la debita dispositione delle cose, in nella pia la termine d'vn giorno intiero eretto, e statuito, con gra dissimo applauso di gente, di trombe, e di tamburi. E fu ben mirabile, quel che vi occorse; poi che mentre alzata la pietra, e quasi statuita si cercaua di ben col-Entrata del locarla, fece l'entrata da Porta S. Pietro l'Illustrissi-& Ambasciado mo Ambasciador di Henrico II. Rè di Francia, che ve redi Henrico niua à render la solita obedienza al Papa. Perloche

te le trombe, accresciuti i tamburri, e sferrate l'ar-

so . e dritato di S. Pietro.

sia in Roma raddoppiati i gridi, rinforzate le voci, reduplica-

tigliarie per allegrezza, parea che il mondo tutto andasse in ruina. Sonaua l'aria ripercossa dal multiplice suono di cosi varij Instrumenti, di sorte che graue rimbombo vdissi all'hora nel vicino Vaticano, e ne gli altri colli di Roma, e parea, che l'aria tutta di gioia, e di allegrezza ripiena giubilasse.

### Della Canonilatione di S. Diego.

NEll'altro compartimento della stanza superiore canonizatio-si vede di natural ritratto, dipinto il modo del- ni di S. Diego. la Canonizatione di S. Diego, Frate dell' ordine de Minori Osseruanti, celebre per la Santità della vita, e per la moltitudine de miracoli, che fù à preghi del Rè Catholico il 2. di Luglio 1588. con grandissima pompa da lui nella Chiesa di San Pietro Canonizato, & agiuto, e riposto frà l'anime beate, delche sono già vsciti fuori molti volumi, con questi versi di sotto

Postquam Italis fusos pradones expulit oris

Sustulit inuictas Sixtus ad astra manus, Et Didacum athereis adscripsit cinibus, illi

Thura dedit, fæstos instituitá, dies

Sic tu Sixte tibi potuisti ingentibus actis

Demeruisse solum, demeruisse polum.

Nacque il Beato Diego in Hispagna, in vn Castello della Diocesi di Siuiglia, nominato S. Nicolao, situa- Diego. to frà Constantina, e Cazalla di Padri humili Christiani vecchi, e pij, come si conueniua alla santa pianta, ch'indi douea deriuare. Peruenuto all'età, che con l'vso di ragione si gouerna, lasciando i trasichi del Mo do, poco lontano dalla natiua patria, in compagnia d'vn Santo Prete, fece vita Eremitica, nella quale det te manifesti inditij della sua integrità, bontà, & altre molte virtù, che doueuano esser fondamento della sua merauigliosa persettione. Partitosi poi di quell'E S. Diego pren-remitorio, con desiderio immenso di imitare il Serasi- s. Francesco.

co Pa-

co Padre S. Francesco, prese l'habito di quell'ordine nel Conuento di Arizafà, poco lontano da Cordoua, oue fece espressa professione, osseruando sempre stret ta pouertà, semplice humiltà, pronta obedienza, puris sima Castità, con esercitarsi in continua oratione, e rigida astinenza; Finalmente hauendo desiderio patire il Martirio per amor di GIESV CHRISTO passò al-S. Diego và al risole fortusa l'Isole Fortunate, dette volgarmente Canarie, oue seminado la parola di Dio, fù causa della salute de molti, che si conuertirno alla fede. Tornato poi in Spagna celebrandosi à tempo di Nicola V.il plenissimo Giubi leo à Roma, nel qual tempo si Canonizò il Beato F. Canoni? ation dis Bernardi Bernardino di Siena, che fu nel 1450. venne egli diuo no quando fos tamente à visitare le Reliquie de Santi Apostoli, e ritornato in Spagna, per vn poco di tempo, fece la sua S. Diego à Ro- stanza nel Conuento di S. Maria di Saliceto della pro uincia di Castiglia, indi si trasferì nel Conueto di Alcalà de Henares, doue esercitandosi sempre in opere santissime, passò tutto il restante di sua vita, essendo S. Diego, quan chiamato dal Padre Iddio alla felicità eterna alli 12. di Nouembre 1463. In vita, & in morte del quale, si de gnò il Signore, operar molti miracoli per il mezo suo, onde & in vita, & in morte fù riputato Santo; percioche guari, e sanò vna donna paralitica, muta, e sorda. Miracoli di Liberò molti indemoniati, e restituì la sanità à molti infermi, frà quali fù ancora il Serenissimo Don Carlo, al'hora Prencipe di Spagna, ilquale trouandofi in Miracelo di Alcala di Henares l'anno 1562. amalato à morte, per S. Di g nțer vna grandissima percossa, c'hebbe nella testa, essenlod' Aufria. doli per vltimo remedio condotto il corpo di S. Diego, in poco spatio di tempo, per sua intercessione ricu però intiera sanità, onde mossa la Maestà del Catholi co Rè Filippo, & il Prencipe suo Figliuolo, redendos Littere scrime gratissimi a cosi gran beneficio, che hauean riceuuto la eanoniza.- da Dio per intercession di questo Santo, con lettere

no la

DOL:

w.

re.

ma.

do moriffe.

S. Diego.

sione di S. Die particolari de 28. di Febraro del 1563. ne certificoro-

was to

no la Santa memoria di Pio IIII. humilmente supplicandolo, che per gloria della Maestà diuina, e di que-Ro Santo, lo Canonizasse, dalquale essendo ordinato, che si facesse Inquisitione sopra questo fatto, e se ne formasse processo, secondo il solito; occorse, che chia mato Pioà meglior vita, fu lasciato il negotio interrotto, à cui succedendo la Felice memoria di Pio V. non se li puotè meno dare per molti altri negotij di guerra espeditione. Finalmente essendosi tutta via proceduto nella causa all'esamine de testimonij, che furono vicino ad 80.che non patiuano eccettione alcuna, fatte tutte le diligentie possibili, à prieghi del medesimo Rè Catholico, la Santita di Sisto V. dopò Canonization l'hauer molto bene considerata, e ricercata la verità ne di S. Diego, del fatto, solennemente, e poposamete (come si richie chi fatta, deua)lo Canonizò nella Basilica Vaticana, nel giorno di Sabbato, nel quale egli morì allì 2. di Luglio 1588. con l'interuento di tutto il Sacro Collegio de Cardinali, Vescoui, Arciuescoui, Abbati, & altri Prelati del la Corte Romana, al che con grandissimo mio conten to, e so disfattione me ritrouai presente, e ne ringratio non poco la Maestà di Dio, ch'io mi trouasse in Roma all'hora à studio, per veder cosi nuouo santo, e meraui glioso spettacolo.

## Di S. Bonauentura aggiunto nel numero de Dottori di S.Chiesa.

Irimpetto poi si vede dipinta la suntuosa Cappelia, da lui celebrata nella Chiesa de SS. Apo- S. Bonauentastolialli 14. di Luglio M D L XXXVIII. quando chi connunecon solennissima pompa, aggiunse al numero de Dot- rato fra i Dos tori di S. Chiefa, S. Bonauentura il Cardinale, celebre tori ella chie per la Santità della vita, e della Dottrina, della quale

tanto argutamente si seruì contra gli inimici della Chiesa Santa, con questi versi di sotto.

Dum Bonauentura, eximios numerabitur inter

Poctores, iussu maxime Sixte tuo,

Tu quoq, Pontifices inter numerabere primos

Quis scit an & maior fama futura tibi?

Tu facis, hic scripsit, tua grandia facta manebunt Vt Bonauentur a grandia scripta manent.

uentura.

vita, e costu- Nacque S. Bonauentura in vna Terra di Toscana det mi di S. Bona- ta Bagnarea nobilmente, & essendo di 22. anni, spregiato il Mondo, pigliò l'habito di S. Francesco, nella cui Regola visse assai castaméte, e santamente, & mettendosi allo studio della sacra Theologia, sù mandato in Parigi, oue fotto la disciplina di Alesadro de Ales assieme con S. Thomaso di Aquino suo condiscepolo, fece tal profitto, che dottissimo diuenuto, il settimo anno, che era Religioso, fù fatto publico Lettore di Theologia in Parigi, creato poi Generale di tutto l'ordine, gouerno di maniera la Religion Franciscana, che mosso dalla fama della sua Santità, e bona vita, S. Bonauentu- Gregorio XI. che al'hora tenea la Sede in Francia, se to Cardinale. ben poco appresso la ridusse à Roma, lo creò Cardina le, e Vescouo di Alba, nel qual tempo scrisse egregiamente molte cose, espetialmente dottissimi Commen tarij sopra i libri delle sententie. Morì finalmente in Lione li xj. di Luglio, oue dopo la morte operò molti miracoli: perloche Sisto IIII. canonizandolo lo ripose fra l'anime beate, l'anno 1482. ad imitatione, delquale Sisto V. lo aggiunse nel numero di Dottori di S.Chiefa.

rada chifat-

Nel Cielo di queste stanze, sono espresse alcune al tre opere sue, che non potendo cosi facilmente delinearsi in pittura, furono quiui descritte, ò sono le seguenti.

E C-

ECCLESIAM PRISTINO SVO SPLENDORI REDDIDIT SANCTOR VM PATRVM MONVMENTA FIDELITER TYPIS EXCVDENDA

MANDAVIT.

E di ciò parleremo di fotto. SACRAM PAGINAM, EX CONCILII TRIDENTINI RESCRIPTO QVAM EMENDATISSIMAM DIVVLGARI CVRAVIT.

BREVIARIUM ROMANUM, PROPRIIS ALIQUOT SANCTORYM OFFICIIS AVXIT.

non dipinte.

Opere di Sisto

Hor queste sono l'opere, e l'imprese, che in quattro anni del suo Pontificato più tosto diuina, che humanamente fece Sisto, le quali à perpetua memoria furono depinte in qua Libraria; ancorche tuttauia ne incominciate, siano cominciate, e se ne incomincino dell'altre si den e non finite, tro, come fuori di Roma, celebri non meno di queste, che per non essere ancora ridotte à perfettione, non furono quiui delineate, delle quali ad vn'altra occasio ne più commodamete me riserbo à parlare. Ma è tem po, che passiamo alla descrittione dell'altre cose.

ILFINE DELLA prima parte.



# SIXTVS V. PONT. MAX. BIBLIOTHECAM AEDIFICAVIT PORTICVS CONIVNXIT AN. MD LXXXVIII. PONT. III.





## DERAGIONAMENTI DELLALIBRARIA VATICANA.

DI MVT10 PANSA ACADEMICO AGIRATO.

SECONDA PARTE.

Nellaquale si discorre de Concilij Generali, delle Librarie famose, e di tutti Huomini Illustri, per l'inuention delle lettere.

CONCILIVM NICENVM

Del primo Concilio Niceno, e suoi successi. Discorso Primo.



LTRAle predette cose fece pinger Sisto Concilio Nico nella Libraria, per accrescer maestà al nose sua histoluogo tutti i Concilij generali, dal Niceno sino al Tridentino, de quali daremo qualche raguaglio, e dechiaratione, con quella breuità, che l'altezza del

la materia potrà sopportare. Il primo dunque, che dipinto vi si veggia è il Niceno, ilquale fu celebrato à tempo di Fl. Costantino Imperadore, contra l'heresia di Arrio, che sentì molte cole empiamente di Christo, onde per obstare alla sua falsa dottrina, congregò

il buon

de gli Arriani

buon Siluestro, che all'hora era Pontesice in Nicea Città della Bithinia vn Cócilio di CCCXVIII. Padri doue per commune consentimento, dopò lunghe dispute, fù condenata l'opinione, e la impietà di Arrio. capo, e Prencipe de gli Arriani, i quali perseguitorono tanto la Chiesa di Dio, che meritamente la loro persecutione, fù la più grande, e la più periculosa, che hauessero i Christiani, percioche incominciò sotto l'Imperadore Costantio, figliuol del gran Costatino, e per 40. anni continui talmente contra la Chiesa san ta durò, che si puote bene à qualsiuoglia altra persecu tione della Chiefa, si in longhezza di tempo, come in grandezza de supplicij anteporre. Fù Arrio Prete di Arrio hereti- Alesandria più in apparenza, che in effetto virtuoso; co, e suoi erro. e più tosto auido di gloria, che di verità. Onde presumendo troppo di se stesso, si sforzò l'infelice separare il figliuolo di Dio dall'eterna, & ineffabile sostantia del Padre, e pur douca sapere se leggeua le scritture, che Christo disse di se. Io, & il Padre siamo vna cosa istessa. A costui le oppose in questa sua falsa opinio-

ri.

Alefandro Ve Cono.

tissime ragioni, & authorità ritrarlo dal suo erroremà perseuerando egli ostinatamente, e spargendosi questa falsa dottrina nell'Oriente; fù per ordine di S. Siluestro, da Costantino, con non poca spesa, bandito, e publicato vn Concilio generale in Nicea, doue fù di sputata ardentemente la verità di questo fatto, perciòche vi erano alcuni gran disputanti, che fauoriuano Arrio, & erano alla semplicità, & verità della fede nostra contrarij; se bene vn di loro, che era dottissimo Filosofo, tocco dallo Spirito diuino, come santa, e buona abracciò la fede nostra, ch'egli prima oppugna ta hauea. Finalmente dopò lungo disputar fù cochiuso, che si douesse scriuere Homusion, cioè confessare il figliuolo di vna medesima sostantia co'l Padre, onde vi

ne, fra gli altri, Alefandro Vescouo di Alefandria, il

quale tentò molte volte, se bene indarno, con euiden

del Concilio.

VATICANA.

devi sifece quella santa confessione Nicena, che così dottamente fù poi registrata, & compilata da Athana fio nel Simbolo, & essendo per commune consenso, re probato, e dannato Arrio, con suoi seguaci, che furono da 17. fù la verità, che dal Concilio determinata si Arrio manda era, da Costantino approuata, minacciando à chi con tradetto vi hauesse grauissime pene, e ne fù perciò Arrio, con sei soli de suoi seguaci mandato in essilio, esse dosi tutti gli altri, con la verità della fede Catholica stretti, e congionti. Risorse appresso quest'heresia di nuouo nell'Oriente, al tempo di Costantio figliolo di Gocilio di Las Costantino, dal quale; perche la setta Arriana fauoriua, fu reuocato Arrio dall'essilio: onde badito in Laodicea, ò come altri vogliono in Tiro, vn Concilio, fu da Catholici valorosamente contra Arrio disputato, efrà gli altri Athanasio Vescouo all'hora di Alesan-Athanasio et dria, con ragioni, & argumeti efficacissimi instaua in fauor de Catholici, di maniera che constretto Arrio, vedendo non hauer basteuoli ragioni da dirui incontra, tutto à gli inganni volto, accusò di arte Magica Athanasio, ecauato fuori il braccio di vno huomo Malitia di Ar morto, che hauuto da vna sepultura haueua, diceua rie. quello esfere il braccio di Arsenio seruidor di Athana sio, che dal suo Padrone gli era stato tronco, per douer nelle sue Magie seruirsi. Era Arsenio, poco auanti temendo non sò che di Athanasio sugito, & in casa di Athanasio sug vno Arriano ricouratofi, dalche haucuano questi heretici presa occasione di fare, e dir questo, onde da Costantio; perche la parte Arriana seguiua, su à gran torto il buon Vescouo Athanasio condennato, e forzato perciò à fugirfi via, nella qual fuga si stette sei an ni continui in vna cisterna senza acqua ascoso, talme te, che non vidde in tutto questo tempo mai Sole, essendo poi da vna serua scoperto, e stando per esser preso, inspirato da Dio, si fugi via, e con Costante si ricouro, il quale forzò poi, có minaccie Costantio il fra tello,

tello, à douer riceuere, e ben trattare Athanasio. In questo mezo, perseuerando Arrio nella sua opinione, mentre che accompagnato da vna gran moltitudine di Popolo, per allegierire il ventre, in vn luogo si ritira, e fa forza per mandar giù l'immunditie, che l'aggrauauano, tutte le intestina miscramente giù ne man dò, e morendo riceuè degno castigo del peccato suo

In questo medesimo Concilio Niceno, furono dan-

in questa vita, & perpetuo supplitio nell'altra.

Photino Here vico.

Fatici.

Arrio muore .

130

nati, e reprobati i Photiniani, chiamati cosi da Photino Heretico, Vescouo nella Gallogrecia, i quali imita do l'hereña degli Hebioniti, affermauano, Christo esfer stato per via humana conceputo. Furono anco códennati i Sabelliani, i quali vna persona sola attribui Sabelliani He uano al Padre, al Figliolo, & allo Spirito fanto. Oltra ciò in questo Concilio, i Vescoui, che vi concorfero diedero querela de lor stessi in scritto à Costantino, accufandosi l'vn l'altro, e chiedendo ch'egli ne giudicasse, à i quali il buono Imp. poste queste loro querele nel foco ripose, che essi non aspettassero di esser da al trui, che da Dio giudicati. E tutto questo successe nel l'anno CCCXXIIII. della Natiuità di Christo, e nell'Olimpiade 275. dalla edificatione di Roma, e nel 5520. dalla creation del Mondo, come scriue Euse-

> bio. Lungo farei, se volesse dar minuto raguaglio di tutto quello, che nel Concilio Niceno successe: onde mi contento rimettere il benigno Lettore, à quel che ne scrissero Eusebio, Russino, Epifanio, Theodorico, Damaso, S. Gerolamo, e gli altri. Basti gsto, che la opinione di Arrio, e suoi seguaci fù dannata, come empia, e per commandamento dell'Imperadore, che vi si

Querele de Ve scoui abrucia-

ritrouò presente tutti i libri degli Arriani abruciati, Libri de Arriani abrucia- come nell'inscrittione, che è sotto la Pittura di questo Concilio si legge.

S. SILVESTRO PAPA, FL. CONSTANTINO MAGNO IMP. CHRISTVS DELF. PATRI

Inscriptiones del Concilio -Niceno .

CONSUBSTANTIALIS DECLARATUR, ARRII IMPIETAS CONDEMNATVR.

EX DECRETO CONCILII CONSTANTINVS IMP. LIBROS ARRIANOR VM COMBURI IVBET.

Che vuol dire, come questo Concilio Niceno fù congregato da S. Siluestro, e da Constantino Imp, nel qua le fu dechiarato Christo, figliuol di Dio consostantia - Decreti' fatti le al Padre, e dannato Arrio, e suoi seguaci, che altra - nel Concilio Niceno. mente sentiuano, e per decreto vniuersale, furono da Constantino tutti i loro libri abruciati. Molti santi de creti furono in questo Concilio fatti, fra i quali ordi. nò Siluestro, che il Chrisma dal solo Vescouo si conse crasse, & amministrasse, e dal Prete in caso di necessità, e che il clerico non douesse agitare le cause in cor te, ne litigare auanti à Giudice secolare, & altre cose, che per breuità lascio, trattandosene à bastanza, ne gli atti de Concilij...

Fù Siluestro di Patria Romano, figliuolo di Ruffino S. Siluestro e creato Pontefice à tempo di Constantino Magno, nel sua vita. MXCI.dall'edification di Roma, e fuggendo la persecutione, che si faceua all'hora de Christiani, stette per molto tempo nel monte Soratte retirato, finche sapen do, che Constantino Imp. considerata l'honestà della Religion Christiana, come cosi parcamente viueua, e che nella pouertà si rallegraua, e che facea tanto conto della mansuetudine, s'era impiegato à fauorire i Christiani, se ne venne à Roma, e ritrouando Constan tino cosi ben disposto, massimamente per hauer visto già, mentre contra Massentio ne mosse l'arme, in vn se reno Cielo, il segno della Santa Croce, più pronto il Costavino Im fece à douer la Chiesa Santa beneficare, onde essen-per. BatteZa-

doda

do da lui battezzato solennemente in Laterano, oue egli il luogo si elesse, ricognoscendo Christo nel suo Vicario, messolo sopra vn bianco Cauallo, con la mitra in testa, pomposamete in Vaticano lo condusse, andando egli à piede innanti. Molte celebri attioni egli fece, mà sopratutte questa del battesimo di Constanti no e del Concilio Niceno, dellequali si è ragionato, furono degne di grandissima lode. Tenne 23. anni il Papato X.mesi, & vndeci giorni, e sendo morto, funel Cemiterio di Priscilla, sù la via Salaria, l'Vltimo di De

S. Siluestro muore.

cembre seppellito.

Costantino e sua vita e coflumi .

Helena Imperatrice.

Galerio Imp.

Dioclitiano Imp. ridotto a vita prinata.

Constantino poi, da cui fù ragunato questo Concilio, fù figliuolo di Costantio Imp. cognominato Clorozil quale nacque di Eutropio nobile Romano, e di Claudia figliuola di Crispo, fratello di Claudio Imp. la Madre fù Elena figliuola di Celo Rèdi Bertagna, donna sopra tutte l'altre dotata di bellezza, di dottrina, e di Religione Christiana, & herede del Regno pa terno. Hebbe molti fratelli: mà à tutti fù dal Padre preferito in testamento, vedendolo ardito, & isueglia to, esercitò l'arte militare lungo tempo sotto Galerio Imp, il quale assieme con Costantio suo Padre, era à Dioclitiano succeso, perciòche Dioclitiano l'vndeci mo anno dell'Imperio suo, si ridusse à vita priuata, dopo lo hauer sparso tanto sangue d'Innocenti Christia ni, e questi tra loro si diuisero l'Imperio, onde mandato Constantino da Costantio suo Padre, sotto la disciplina di Galerio, in breue diuenne eccellentissimo nell'arme, & hauendo hauuta vittoria de Sarmati, popoli feroci, e bellicofi, temendo de stimoli dell'inuidia al Padre se ne ritornò, dopò la morte, del quale restò herede della Francia, della Spagna, dell'Alpi, e della Germania, che erano per prima dal Padre possedute da cui li fù predetto, che doueua venire ottimo Imp. Constantino e che primo de tutti, doueua dare aiuto à soldati di Dio, come fù poi per il battesimo suo, che ne segui, es-

quando e doue creato Imp.

fendo

sendo dunque in Francia, nel terzo anno del regno suo, fu da soldati Pretoriani creato Imperadore, chia mato à Roma da quelli, che non poteuano più soppor tare la Tiranide di Massentio, in termine de dui anni tutta l'Italia liberò, e scosse dal collo del Popolo Romano, l'infopportabil giogo de crudelissimi Tiranni, hauendo vinto, & affogato Massentio nel Teuere, nella qual battaglia, li apparue il segno della santa Cro- Segno della ce nell'aria, e se ne vdi vna voce, che disse Costantino in questo segno vincerai, onde egli poi non vsaua por tare altro segno nell'imprese, che quel della Croce. Vedefi hoggi della Vittoria, ch'egli ne riportò alle radici del Palatino vn superbissimo arco, erettoli con questa inscrittione.

IMP. CAES. FL. CONSTANTINO MAX. P.F. AVGVTO S. P. Q. R.

QVOD INSTINCTV DIVINITATIS, MENTIS. MAGNITUDINE, CVM EXERCITY SVO TAM DE TIRANNO, QVAM DE OMNI EIVS FACTIONE, VNO TEMPORE, IVSTIS REMP. VLTVS EST ARMIS

Inferitione dell' Arco di Coleaniino.

Ne lati del quale scolpirono anco in magior segno di Trionfo le seguenti parole c'hoggi ancora si leggono.

ARCVM TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT

LIBERATORI VRBIS FVNDATORI QVIETIS

Onde hauedo poi renuntiato il culto de falsi Dei della sciocca Gétilità, e considerato le vanità, e le superstitioni dell'antica Religione, si riuolse tutto à seguir la Christiana Fede, e la vera pietà, & appresso di S. Sil uestro

uestro battezzato, commadò, che fosse Christo da tutti adorato, e riuerito, fabricando egli grandissime
Chiese in honor di Christo, e de suoi Santi. Lungo sarei se qui volesse raccontar le Chiese da sui edificate,
l'entrate constituite, e l'altre cose, che surono da sui
Heroicamente fatte. Mosse felicissimamente molte
guerre à barbari, i quali surono tutti da sui soggiogati: onde sui primo tra Romani Imperadori, che nome
di Magno si acquistasse, e facendo sibero dono di Roma, e dell'Italia tutta à Silvestro, in Constantinopoli;

Cossatino per che detto Ma zno.

Costantico do ue seppellito.

Elena Imp. do se in Roma se pellita.

ti:onde fù il primo tra Romani Imperadori, che nome di Magno si acquistasse, e facendo libero dono di Roma, e dell'Italia tutta à Siluestro, in Constantinopoli; se ritirò, doue dopò l'hauer regnato x x x. e più anni morendo, in vna tomba di Porsido sù seppellito. Elena poi sua Madre, essendo morta in Roma, sù da lui nella Chiesa di S. Pietro Marcellino in vna superba, e merauigliosa sepultura riposta, donde sù trasserita in Francia (come dicono) & in memoria di essa, eretta li sù da Giulio Massimiliano vna statua, con la seguen te inscrittione in vna base, che hoggi ancora si vede nella sua Cappella in S. Croce in Gierusalemme.

Inscrittiones
della statuas
di Elena Imperatrice.

DOMINAE NO STRAE FL. IVL.

HELENAE PIISSIMAE AVG.

GENITRICI D N. CONSTAN.

TINI, MAXIMI, VICTORIS,

CLEMENTISSIMI, SEMPER

AVGVSTI, AVIAE CONSTAN.

TINI, ET CONSTANTIS BEATIS
SIMORVM CAESARVM.

IVLIVS MAXIMILIANVS V C. COMES

PIETATI EIVS SEMPER DEDICATISSIMVS.

Che vuol dire, come Giulio Massimiliano haueua eretto questa statua ad Elena Augusta, madre di CostantiVATICANA.

139

mente

stantino Magno Vincitore, & Aua di Costantino, e di Costante beatissimi Imperadori.

#### CONCILIVM CONSTANTINOPOLIT. I.

De successi del primo Concilio de Constantinopoli.

#### DISCORSO IL

EGVE appresso il Concilio Constan Concilio Continopolitano, che sui il primo, che sosse suantinopolitano, che sui il primo, che sosse suantinopoli congregato, da S. Damaso Papa, sotto l'Imperio di Theo dosso Imperadore il vecchio, per desen sione della diuinità dello Spirito santo,

che falsamente era negata da alcuni, e per confuta-Macedonio tione di Macedonio Heretico, Vescouo Costantino-Heretico e suoi politano, ilquale hebbe ardire seguir ancora questa errori. falsa opinione, onde scacciato via dal Vescouato, ne fù per heretico condennato. Egli diceua il Figliuolo esser simile al Padre, & in questo discordaua da Euno-Eunomio Hemio Heretico, capo degli Eunomiani, il quale essendo nel corpo, e nell'anima leproso, e nó men dentro, che fuori dal morbo caduco oppresso, diceua in tutte le cofe effere il Figliuolo diffimile al Padre, e non hauere lo Spirito santo cosa alcuna, ne co'l figliuolo, ne co'l Padre commune, & in questo contra lo Spirito fanto, bestemmiaua anco seco Macedonio, onde congregato da Damaso, all'hora Pontesice vn Concilio Concilio Con in Constantinopoli; alquale convennero CL. Vesco-statinopol.qua ui l'anno del Signore CCC LXXXVI. ne furono per do e doue concommune consenso entrambi dannati, e reprobati. Scrisse contra questa loro pazza opinione, e spetial-

mente contra Eunomio eccellentemente Gregorio Nazianzeno duo libri, & vn'altro contra l'Imp. Giuliano Apostata, dalquale fù cosi terribilmente in que

feorso.

S. Basilio ye. sti tempi perseguita la Chiesa di Dio. Basilio Magno-Vescouo di Cesarea di Cappodocia, scrisse anco egli molti libri contra Eunomio, e Macedonio, e fra gli altri vn libro, ch'egli intitolò dello Spirito santo, doue con efficacissime ragioni, & authorità demostrò, e con fermò la diuinità di esso, le sciocchezze di Macedo. nio annullando. Si aggiunse poi à questi Epifanio Ve scouo di Salamina, dalquale con elegati, e dotti libri fù posta à terra, gsta vana, e falsa dottrina, e co euiden

Epifanio.

S. Ambrogio Vescono.

tissime ragioni confermata la verità Catholica. Fiorì anco in questi tempi Ambrogio Vescouo di Milano, la cui Santità, & dottrina fù tanta, quanta e dalla sua vita, e dall'opere ch'egli dottissimamete scrisse si può vedere. Onde furono quei tempi illustrati non solame te da Eccellenti Prencipi, come furono Giouiniano, Valentiniano, Gratiano, e Theodosio: mà da Santissimi, e dottissimi huomini Greci, e Latini, in qual si uoglia facoltà eccellenti, e grandi. E veramente il Signo re prouedeua di aiuto oportuno alla fua Chiefa, perciòche se pullulauano i Macedonij, i Fotini, gl'Arrij, & altri heretici, che cercauano oscurar la verità della Catholica fede, forgeuano dall'altra banda gli Athanasij, i Nazianzeni, i Basilij, gli Ambrogij, e gli Epi fanij, & altri, che la verità defendedo, riparauano tutte le ruine, che da questi minacciate, e ptocurate ne fossero.

Priscilliano Hereticoe suoi erreri .

In questi medesimi tempi Priscilliano Heretico Ve scouo in Hispagna, con la sua falsa dottrina, seminò vn nuouo errore nella Chiesa di Dio, confondendo le persone della Santissima Trinità assieme, perche diceua, che il medesimo è il Padre, che è figliuolo, e che è lo Spirito santo. Reputò costui i cibi di carne per im mondi per yna falsa opinione Pitagorica, dellaquale

parla-

parlaremo di sotto. Separaua gli huomini dalle lor mogli, e le mogli da i lor mariti, quando non si voleua no. Attribuiua la creatione de tutti gli animali, no à Dio vero, mà à gli Angioli cattiui. Diceua che l'anima era della medesima natura, e sostantia di Dio, e che sigouernaua da non sò che fatale costellatione delle stelle, e de dodici segni del Cielo diceua esser compo sto il corpo humano, del quale, come ditutto il Mondo faceua authore, il Principe de spiriti infernali Satanasso, & inteso in queste cose da diuersi Concilij de Vescoui, fu finalmente à Roma chiamato, doue da S. Heretico con-Damaso Papa, e da S. Ambrogio, fù per heretico condennato, e repudiato, essendo anco per tale giudicato in Frácia da S. Martino Vescouo; perilche in Triui gi da Euodio Prefetto, fu occiso per ordine di Massimo Imp. alquale s'era appellato, che ordinò, che egli con tutti suoi seguaci, come rebelli della Chiesa Ro- Priscillianisti mana, fossero tagliati à pezzi. Furono anco in questi 2: istessi tempi Pelagio Monaco, e Celestino Heretici, i quali anteponeuano alla gratia diuina il libero arbitrio, cotra quali scrisse molte cose appresso dottamen-Pelagio e Cete Agustino, percioche Pelagio, passandone nella Ber sici. tagna, tutta quella Isola del suo veleno infettata haueua. Hor per riparare à tutte qte ruine, fu da Dama fo il Cocilio ragunato; nelquale tutti i sopradetti errori furono reprobati, e la verità Catholica stabilita. Si fecero in questo Cócilio molti decreti, fra i qua li fu anco questo, che il Patriarca Constantinopolita no, il primo luogo hauesse dopo il Potesice Romano; lungo sarei se de tutte l'altre cose, che in esso successero, volesse dar minuto raguaglio; poiche molti decreti vi si stabilirono in seruigio della religione Chri stiana. L'Inscrittione, che sotto la Pittura di questo

Concilio si vede è tale.

Priscilliano dennate.

Inscrittione del primo Co. cilio di Con-Stantinopoli .

S. DAMASO PP. ET THEODOSIO SEN. IMP. SPIRITVS SANCTI DIVINITAS PROPVGNATVR

NEFARIA MACEDONII HAERESIS EXTINGVITUR.

Che vuol dire, come questo Concilio su da Damaso Papa fotto l'Imperio di Theodosio ragunato, per defensione della divinità dello Spirito santo, & in esso la nefanda Heresia di Macedonio estinta, & estirpata.

Damafo Pae costumi.

Fù Damaso di natione Spagnuolo, creato Pontesipa, e sua vita, ce sotto l'Imperio di Giuliano Apostata, cosi detto, perche essendo egli Christiano, dalla fede Catholica ribellatofi, ne perseguitò grandemente la Chiesa Sáta, se bé poco appresso, percosso da una saetta del Cie lo, miseraméte morì, dicendo verso Christo. Tù m'hai pur vinto Galileo, che Galileo egli Christo chiamaua. Hebbe egli in questa sua elettione Visicino Diacono competitore, ma essendo dal Popolo, e dal Cle-Vrsicino Vesco ro confermato Damaso, fù Vrsicino mandato à gouer

modi Napoli. nar la Chiesa de Napoli, tenne 19. anni tre mesi, & vn deci giorni il Ponteficato, & al suo tempo furono cin que Imperadori Giuliano, Giouiniano, Valentinia--no, Gratiano, e Theodosio, al cui tempo, essendo nata l'Heresia di Macedonio, per riparare alla Chiesa di Dio, congregò in Constantinopoli il Concilio. Scrisse egli le vite de tutti Pontefici, ch'erano stati prima di Vite de Ponte lui, & à Geronimo le mandò, à i cui scritti fù il primo, che desse authorità; percioche erano solamente le co

fici scritte da Damafo.

nimo.

se de 70. interpreti in preggio, onde cominciò à leg-Biblia trador- gersi la Bibia di Geronimo, & i Salmi, ch'egli sidelmen ra da S. Gero. te dall'Hebreo tradotti haueua. Fondo la Basilica di S.Bastiano, come vogliono, e quella di S. Lorenzo, nel Teatro di Pompeio. Finalmente morì dopò lungo

tempo

tempo, e fu nella via Ardeatina, nella Basilica, ch'edificata haueua, insieme con la madre, e la sorella se-

polto.

Theodosio poi, che sotto Damaso tenne l'Imperio, Theodosio Imfù prima Rè di Spagna, figliolo di Honorio, & di Ther per.e fra vita, mantia, non solamente chiaro, e nobile per la discipli na, e valor militare, che egli hebbe, mà per l'eccellentia anco dell'ingegno, e della Religione, che lo fe raro, onde tolto da Gratiano Imp. per compagno, haué do vinto gli Alani, gl'Vnni, et i Gothi, rese le cotrade d'Oriente all'Imperio. Di costui si raccontano molte segnalate Imprese, ma la sua pietà Christiana, lo fece sopratutto celebre, percioche venuto à Roma, ne cac Heretici Casa ciò gli heretici chiamati Catafrigi. Fù alquanto cole frisi. rico di natura, onde essendo vna volta sdegnato, per hauere in Salonichi quel popolo dentro il Theatro amazzato vn foldato, ò (come altri vogliono) vn suo Giudice, à gran forza de prieghi de Sacerdoti fù rite nuto, ch'egli non facesse tutto quel popolo tagliare à pezzi, & hauendone in quel primo impeto fatti morir molti, ritornato poi in se, con le lacrime à gli occhi, mostrò, quanto pentimento di quell'errore sentisse, & auicinandosi la Festa del Natale del Signore, andando à Milano, volendo entrare in Chiefa ad ado Theodofio Im rare, li fu da S. Ambrogio, all'hora Vescouo di quel da Ambrogio. luogo, serrate le porte sù la faccia, e ributtato fuori, con dirli, che vno huomo sanguigno, e micidiale di quella sorte, non era degno di entrare al cospetto di Dio, se prima penitentia non ne faceua, il che egli pa tientemente sofferse, e ne ringratiò anco Ambrogio, facendo del commesso peccato penitenza, perloche à persuasione sua, fece poi vna legge, che le sentenze Legge fatta son de Prencipi, date sopra il castigare, ò punir co la mor pra la senten-te alcuno, si douessero sino al terzo giorno differire. nati. Mori finalmente in Milano nell'anno L. dell'età sua, lasciando di Facilla sua moglie, Arcadio, & Honorio

Crudeltà de Theodofio.

figliuoli, che li furono poi nell'Imperio successori. La Città di Constantinopoli, oue fù congregato il

Constantinopo li Città, e sua bistoria.

detta.

Concilio, è fra tutte l'altre Città del Mondo famosa, e celebre, da Roma in poi, percioche Strabone la chia ma illustre, Plinio, e Giustino nobile, e fù Sede, e capo dell'Imperio gran tempo. Questa è situata in Europa nella prouintia di Tracia, nell'entrata del mare Eusino, di cui (secondo i migliori authori) fondatori furono i Lacedemoni, e Pausania Rè, e Capitano loro, cosi riferiscono Giustino, Paolo, Orosio, & i moder ni.llche secodo Eusebio, nel libro de tépi, fù nell'Olim piade 30 quando regnaua Tullo Hostilio in Roma, al BiZantio, onde tri vogliono, come Diodoro Siculo, e Polibio, che fosse chiamata Bizantio da vn Capitano, cosi detto, che la fondò. Fù nel principio picciola, come sogliono esser le cose di poca etade, finche per le discordie nate fra Lacedemoni, & Atheniefi, venne ad ingrandirsi, e fiori in guisa tale, con la libertade, e fertilità del paese, che Filippo Macedone, innamoratosi di lei fece ogni sforzo per conquistarla, se bene non la potè mai ottenere. Gouernandosi poi l'Imperio Romano per Imperadori, nel tépo di Seuero, essendosi Piccinino Tiranno, suo nemico fatto Signore di questa Città, le fù mandato sopra vn grosso esercito, oue non

Costantinopo li disfatta.

Constantinopo li quando, e da

minato di passare in Oriente, giunto in questo luogo, e vedendo il bel sito di esso, la fertilità del paese, e la salubrità dell'aere, si deliberò reedificarla, porli nuochi riedificata uo nome, e farla Seggia dell'Imperio, e la restaurò in breue ne la prima forma, con tanto augmento di edifi ci, & habitationi, che copetea con Roma, e quiui trasferendoui l'Imperio con la sua Corte, haucdo lascia-

bastando le forze, puotè la fame indurla à rendersegli & hauutala nelle mani, fù tutta ruinata, e spianata à

terra, di sorte che altro non vi simase, che vna pouera villa, che alcuni volse habitarla, e cosi giacque desola ta sino al tempo di Costantino Magno, ilquale deterVATICANA.

to S. Siluestro in possesso di Roma, à cui di tutta l'Italia fece liberalissimo dono, fù dal suo nome Constantinopoli chiamata, e visse in essa Costantino molto re po prosperamete, e gl'Imperadori, che dopò lui succes sero, chi vita prospera, e chi per le battaglie inquieta vi hebbero. Fù sempre Christianissima, mentre da Catholici fù posseduta, & in essa molti Concilij generali si celebrorono, come di sotto si vedrà, se ben questo, del quale hauemo di sopra ragionato, sù il primo; che ragunato vi fosse, & in essa molte heresie furono destrutte, & estirpate, sinche nell'anno CCCCLII. ò come altri vogliono LIII. à 29. giorni del Mese di Maggio, nel tempo di vn'altro Imp. Costantino figlio lo similmente di vn'Elena Imperatrice, fù da Maomet Constantinopo to II. Rè de Turchi, e Signor dell'Asia minore, dopò sa da Turchi. molto assedio miserabilmente presa, cosi permettendo Iddio, per i peccati del Mondo, doue sin'hora è regnato, e regna sotto la fassa superstitione Maomettana, mà passiamo al rimanente de Concilij.

CONCILIVM EPHESINVM.

Del Concilio Efesino, e suoi successi.

DISCORSO III.

EDESI poi il Concilio Efesino, cele- concilio Efesti brato, e ragunato da Celestino Papa no, e sua de-l'anno del Signore 433. sotto l'Impe-scrittione. rio di Theodosio il giouine, al cui tempo il Vescouo di Costatinopoli Nesto-

rio, si ingegnò di seminare vna nuoua zizania nella Nessorio Here Chiesa di Dio, e su che predicaua, e diceua esser Chri ropi sto,nato di Maria huomo solamente,& non Dio,& es-

ferli

ferli la diuinità per i meriti suoi conferita, alla quale empietà, grandemente si opposero, Cirillo Vescouo di Alessandria, e Celestino Pontefice, percioche ragu natone vn Sinodo in Efeso di CC. Vescoui, ne sù l'em pio Nestorio, con tutti i suoi seguaci heretici, e co tut ti i Pelagiani, che questa falsa opinione simile alla loro fauoriuano, per vn general consentimento de tutti con tredeci Canonici, che le loro schiocchezze segui uano, riprobato, e dannato, con vn decreto, che si douesse Maria Vergine, meritamente chiamar Madre di Dio, poiche non huomo, ò Dio folo, ma huomo, e Dio insieme haueua partorito. Cosi si legge sotto la Tauo la di esso in queste parole.

Mestorio, & al tri heretici dă 1941i.

Inferittione del Concilio E fesino.

# S. CELESTINO PAPA, ET THEODOSIO IVN. IMP. NESTORIVS CHRISTVM DIVIDENS

DAMNATUR B. MARIA VIRGO DEI GENETRIX PRAEDICATVR.

Che voglion dire, come fotto Celestino Papa, e Theo dosio secondo Imp. Nestorio heretico, nel Concilio Efesino, sù dannato, e Maria, madre di Dio predicata.

Efelo Città.

Tepio di Diana in Efefo, e me.

Fù congregato questo Concilio in Efeso Città del la Ionia celebratissima, per il suntuoso Tempio di Dia na, che vi fù fabricato, da tutta l'Asia, per lo spatio di CCXX. anni, delquale narrano cose cosi mostruose i scrittori, e spetialmente, che vi erano CXXVII. colòne ciascuna fatta da vn Rè, di altezza di LX. piedi, fra qua descrittio- le quali, ne erano XXXVI. con grandissimo artifitio scolpite, & intagliate da eccelientissimi Scultori di ql tépo. Era que edificato in terreno paludoso, accioche non sentisse i terremoti, à temesse l'apriture della terra, e perche i fondamenti di tanta macchina, non fossero in luogo ruinoso, & instabile, furono in essibutta ti carboni, e dopoi velli di lana. La longhezza di questo Tempio era 415. piedi, la larghezza 220. e di tutta l'opera VATICANA.

143 l'opera fu Ctelifonte Architetto, & fà no poca meraui glia il confiderare, come si poterono alzar cosi alto i Capitelli di tanta mole, e spetialmente quelli della Porta del Tempio, i quali erano di si smisurata grandezza, che non resedeuano bene al suo luogo, onde l'artefice n'era anzioso, e mesto, deliberando di amazzarsi, per non poter meglio collocarli. Gli altri ornamenti di quest'opera, ricercano libri interi, per voler efeccina da compitamente narrarli. Fù la Città edificata dalle A-chi edificata. mazone, e dal nome di essa, il Concilio, quiui congregato detto Efefino. all alle a la degaigner la gilla se

Celestino, che in questi tempi era Pontesice, su di Celestino Pa-pa, e sua vita. natione Campano, & essendo eletto per Pastore della ecostumi. Chiesa, vedendo i tumulti, che in essa per le reuolutio ni de molti nasceuano; mandò nell'Isola di Bertagna Germano Vescouo di Altesiodoro, perche oppugnando gli Heretici, ne ritirasse quei popoli alla verità del la fede. Mandò anco Palladio, ch'egli creò Vescouo à predicare à gli Scoti la fede, che essi desiderauano diriceuere, per la qual cosa su cagione, che co'l mezo de questi Prelati, che mandò à torno, vna gran parte dell'Occidente alla fede Christiana si convertisse. Fra tanto per obusare alla falsa dottrina di Nestorio, se in Efeso congregare il Concilio, oue egli con tutti suoi seguaci, fu dannato. In questi calamitosi tempi, Augu Agostino Vestino Vescouo di Bona, in Africa à 28. di Agosto morì scouo, quando dopò lo spatio di 77. anni, ch'egli al mondo era vissuto, e fù la sua nó poca perdita, posciache restò la Chie fa Santa, senza vn Campione, cosi valoroso, che sempre in defensione di essa, stren uamente portato si era. Hor dopò hauer ordinato Celestino molte cose, apartenenti alla vera, e catholica Religione, morì alli 7. di Aprile, essendo stato otto anni Pontefice X.mesi, e 17. giorni, e fù nel Cemiterio di Priscilla nella via Salaria seppellito.

e doue morisse.

Theodosio poi, che al'hora tenne l'Imperio, fu figli- Theodosio Im uolo

uolo di Arcadio, che morendo lo lasciò fanciullo, sorto la tutela de Isdigerde Rè di Persia, dalquale sù cosi finceramente amministrata, che sempre hebbe pace con Romani, mentre visse.costui dopò la morte di Ho norio suo Zio, che sù eccellente Prencipe, tolse per compagno dell'Imperio Valentiniano, figliuolo di Placidia sua zia, e nel mandò tosto al gouerno dell'Im perio dell'Occidente, oue essendo, co'l cosentimento Imp.di Roma. di tutta Italia, creato Imperadore, ne tolse in Rauenna la bacchetta, e freno con grandissima felicità in Italia gli inimici dell'Imperio Romano, e spetialmente il Tiranno Giouanni. Hor mentre, che questi in Ro ma, e Theodosio in Constautinopoli teneuano l'Impe rio, i Vandali, gli Alemanni, e i Gothi, nationi barba-Gothi in Afri re, e fiere, ne passorono sotto gli auspici del Rè Genserico di Spagna in Africa, e ne posero tutte quelle cotrade à ferro, & à foco, e presa Cartagine vennero nel la Sicilia, e tutta l'Isola corsero, e saccheggiorono. Il medesimo fecero i Piti, & i Scoti nell'Isola di Bertagna, & essendo da i Britanni in loro aiuto, chiamato Etio Patritio, Capitano nelle cose militari eccellente, non solamete ne i loro bisogni non li soccorse, che anco auido di regnare, ne follecitò gl'Hunni; perche do, edouemo- Italia ne occupassero, & essendo in asto, morto in Con stantinopoli Theodosio, nel 27. anno del suo Imperio, hauendolo tenuto 16. anni con Honorio suo Zio, Bel da, & Attila Rè de gli Vnni, ne intrarono con grosso esercito nell'Illirio, e vi posero à ferro, & à foco il tut Eudocia Impe to. Hebbe Theodosio per moglie Eudocia, dona di sin gular bellezza, castità, e dottrina, che sù prima, moglie di Leone Atheniese Filosofo, sotto questo Principe si incominciò in mezo dell'acque habitar Vene-

> tempo il Diauolo trasformatofinella persona di Moi sè, ne ingannasse molti Giudei, dando loro ad inten-

> > dere

ca.

Theodosio qua riffe.

vatrice.

Venetia quan tia essendo ancora viuo Honorio (come vuole Egnado la prima nolta habita. tio, nella fua vita) e dicono, che in questo medesimo VATICANA.

145 dere di douerli di Candia, doue essi erano co'Ipiedeasciutto, nel modo, che nell'historia del Testamento vecchio si legge, condurre in mezo al mare in terra di promissione, onde molti, che il Fasso Moisè seguirono, nel mezo del mare soffocati perirono, e quelli soli vogliono, che si saluassero, che all'hora esser Christo vero Dio confessorono.

### CONCILIVM CHALCEDONENSE.

# Del Primo Concilio Calcedonense.

#### DISCORSO IIII.

PEGVE appresso il Cocilio Chalcedo- Concilio pri. nése, il quale fù ragunato in Chalcedo- mo di Chalce nia Città della Bittinia, vicina al Bof-donia. phoro Thracico, dirimpetto à Bizátio, per occasione di Nestorio, e di Euthichio heretici; percioche Nestorio Ve-

scouo di Costantinopoli, haueua detto, che la gloriosa Vergine Maria non era stata Madre di Dio: mà di huomo solo, altra persona facendo della carne, altra della diuinità, & separatamente essere l'vno figliuolo Eurhichio He di Dio, e l'altro dell'huomo. Et Euthichio Abbate Co ratio, e fuoi stantinopolitano, per non parer di hauere la medesi- errori. ma opinione con Nestorio, diceua essere la natura diuina con l'humana nel medesimo compositoricaduta, & essersi vna sola cosa fatta, e non potersi frà se in modo alcuno distinguere. Questa heresia su da Flauiano Flauiano Ve. Vescouo di Costantinopoli reprobata, e ne fu con vo scouo. - tontà di Theodosio vn Sinodo ragunato in Efeso, di

f couo Alefandrino Presidente, parimente heretico,

cui ragionassimo di sopra, & essendoui Dioscoro Ve- Dioscoro He-

fù Euthichio riposto, e Flauiano condennato, mà esfendo poi morto Theodosio, e Celestino Papa, e creato Imperadore Martiano Prencipe, fu per ordine di concilio di Leone, che successe à Celestino ragunato in Chalce-Chalcedonia donia, il Concilio nell'anno del Signore CCCLII. quando ragunel quale fù con l'authorità di DCCXXX. Vescoui, concluso, e decretato, che si douesse tenere, e credere che in Christo furono due Nature, e che il medesimo Christo, fosse Dio, & huomo, e ne furono conseguentemente reprobati, e dannati Nestorio, & Euthichio Nestorio, en nesando capo de Manichei, e surono anco publica-Euthichio con mente abruciati i loro libri, e posta giù, e calcata la superbia dell'heresia di Dioscoro, come nell'inscrittione della Tauola di questo Concilio si vede in così formate parole.

Inscrittione del Concilio di Chalcedonia.

dennati.

nato.

S. LEONE MAGNO PP. ET MAR CIANO IMP. INFOELIX EVTICHES, VNAM TANTUM IN CHRISTO NATURAM ASSERENS CONFVTATVR.

Che voglió dire, come sotto Leone Papa, e Martiano Imp. Euthichio Heretico, che poneua solamente vna natura in Christo, era stato nel Concilio di Calcedonia reprouato.

trato da Leo-

ne Papa.

Questi è quel Santo Pontefice, che fù primo di que sto nome Leone chiamato, il quale si fece incontra ad Attila incon- Attila il flagello di Dio, che con animo indurato, se ne veniua per passar tutto fiero sù la Città di Roma, e giunto là, doue il Mincio entra nel Pò, su'Ivoler passa re con l'esercito il fiume, gli si fece incontra, e con l'es sempio di Alarico, che presa, che hebbe Roma, era subito per diuino giuditio morto, li perfuase caldamen te di non douer passare oltre, à cui egli obedi, dicendo, che metre Leone parlaua, hauea veduto starli die-

tro

VATICANA.

147

tro due Caualieri, con le spade ignude in mano, che gli minacciauano la morte se egli al Santo Pontefice non obediua, i quali due diceua, che erano S. Pietro, eS.Paolo. Onde partendo indi Attila, nelle Pannonie Attila muore. firitornò, doue rompendoglisi non molto poi per ebrietà, vna vena del naso, dal troppo flusso del sangue mori. Prese costui dopò lungo assedio Aquileia, per squileia prevno augurio, che hebbe, fendosi accorto, che le Cico gne cauauano dalla Città i loro Vccellini, e fuori in campagna li conduceuano, e ponendone tutte l'altre Città di Lombardia in ruina, saccheggiò crudelmen te Milano, e Pauia. Nel tempo di questo Santo Ponte- secondo sacco di Roma, percioche, ha- di Roma. uendo occupato l'Imperio Massimo, essendo d'Africa chiamati i Vandali, sotto la scorta di Genserico, se ne vennero nemicheuolmente in Roma, & entrati nel la Città la faccheggiorono, e vi bruciorono le Chiese, e de i loro ornamenti le dispogliarono. Delche il pouero Pontefice, ne restò oltra modo dolente per la calamità de quei tempi cosi infelici; percioche à pena per estinguer l'heresia di Nestorio, hauea fatto cogregare in Calcedonia il Concilio, che soprauennero l'arme foribonde, che guastorono, & depredorono la città di Roma, e quel, che fù peggio, sorse di più l'he Acefali Here. resia degli Acefali, che furono così detti; perche senza authore, e capo ne fossero, e senza ceruello. Questi dannauano il Concilio di Calcedonia, e negauano la proprietà de due sostantie in Christo, affermando solamete essere vna natura nella psona di lui. Allaquale heresia Leone Pontesice si oppose, e con dotte, & eleganti Epistole, ch'egli à Catholici scrisse, la confutò, onde fù il primo, che cognome di Magno si acqui- Leone Magne. stasse. Mori finalmente dopò molte Sante cose ordina te à X.di Aprile, hauendo tenuto anni 21.e 43. giorni il manto di Pietro,& fù in Vaticano seppellito.

Martiano poi, che per ordine di Leone congregò Martian
T 2 il Con-

il Concilio il Calcedonia, fù huomo celebre, & esperto assai nelle guerre, se bene egli nacque humilmente, e bassamente, onde per opera di Pulcheria, sorella di Theodosio, venne grande, e su veramente Prencipe moderato, e ne maneggi dell'Imperio accortissimo, fù grandissimo amator di pace, la quale sù da lui sempre abracciata vsando spesso di dire, che indarno, e senza proposito alcuno si guerreggiaua, potendos sta re in pace. Subito ch'egli prese la corona dell'Imperio fece Tatiano, e Giulio fratelli, Prefetti, vno dell'Il liria, l'altro di Constantinopoli; percioche andando Augurio di egli per viaggio, vedendoli costoro volare vn' Aquila sopra, li predissero l'Imperio, e di 200. scuti lo aiutoro no, essendo pouero, & amalato. Onde egli in ricompéfa con animo grato, del beneficio riceuuto ricordeuo le, de due Prefetture li honorò. Morì hauendo tenuto l'Imperio anni 7. essendo stato da suoi in vna congiura miserabilmente in Constantinopoli amazzato. Fù tanto della catholica Religione zeloso, & osseruante che fu perciò nel Concilio di Calcedonia chiamato nuouo Costantino.

#### CONCILIVM CONSTANTINOP. II.

Del secondo Concilio Constantinopolitano.

DISCORSO

Concilio Secon do di Constan zenopoli.

Martiano .

Theodoro Heretico, e suoi er rorge

V congregato questo Concilio in Constantinopoli, e fu il secondo, che vi fosse celebrato l'anno del Signore 155. do ue fu condennato Theodoro, & altii he retici, che diceuano hauerla Vergine

gloriosas partorito solamete huomo, e no Dio, onde su in que-

in questo Sinodo concluso, che la Vergine benedetta Christo Iddio, & huomo nel suo parto ci desse. In questo medesimo Concilio, che su sotto Vigilio Papase Giustiniano Imp. Furono ributtati alcuni erro- Erroridi Oriri di Origene, il quale voleua, che alla fine del Mondo gene. la misericordia hauesse da auanzar la Giustitia, e che hauesse Dio da perdonare à Lucisero, e suoi seguaci; e che tutti ci hauessimo da saluare, e molte altre cose, che quiui furono corrette, e castigate.

Fù Origene di merauigliofo ingegno, e non fù lin- Origene, e suoi gua, ne sorte di letturatura, che egli non apprendesse: Fù di suprema continenza nel mangiaro, e nel bere, e di somma abstinenza nelle cose altrui; percioche egli imitando la pouertà di Christo, molti anni co'i piedi scalzi, e nudi ne andò, & volle anco far quello, che secondo la lettera nell'Euangelio si legge, diuentando Eunucho per il Regno de Cieli. Fu figliuolo di Leonida, il quale sotto l'Imperio di Seuero Pertinace, fù morto nella persecutione, che hebbero i Christiani, che essendo egli garzonetto arditamente al martirio confortò, e ne restò insieme con la pouera madre Vedoua, e con i fratelli in gran pouertà, percioche il Fisco, perche confessauano Christo, quanto essi haueua no, si tolse. Perloche sù egli forzato à procacciarsi per se, e per gli altri suoi con insegnar Grammatica, il vit to. Si portò valorosamente in defensione della Chie- Hebioniti Hesa Catholica: percioche impugnò l'heresia degli He-retisi. bioniti, i quali diceuano Christo esser nato di puro huomo di Gioseppe, e di Maria, e voleuano, che si douesse, secondo il costume Hebreo, osseruar la legge, nella opinione de quali era anco Simmaco. Recò Ori gene con la sua dottrina alla verità della fede, vn cer to Ambrogio, che era come vuole Eusebio imitatore della opinione, e setta Valentiniana, ò come Geronimo vuole; di Martione, alquale Origene intitulo vn li brodel Martirio. Fo condiscepolo di Portino Plata-

nico

Porfirio Plato nico atrocissimo inimico, & oppugnatore della Christiana Religione, e visse con lui in grandissima domestichezza, mentre ch'egli senti bene della fede, mà essendo diuenuto heretico, lo abandono, e perciò tenne sempre Porfirio, Origene per inimico, e nondimeno in modo alle volte lo loda, che hora lo chiama dot tissimo Prencipe de Filosofi, hora dice che tutti i secreti di Platone penetrò:mà lo biasma tal'hora; perche alla Religione Christiana accostato si fosse, percioche egli inimicissimo di Christo, quindeci libri co tra i riti, e costumi Catholici scritti haueua, & harreb Condiscepoli be voluto, che Origene; si come con Amelio gli era stato nella Filosofia Platonica condiscepolo, nella

> Schola di Plotino: cosianco l'hauesse in questa sua vana opinione seguitato, mà non volse giamai à ciò consentire Origene, anzi da lui separatos, fugiua il commercio suo, come di huomo irragion cuole, & à Christo inimico. Risposero tra tanto à Porfirio, con

di Origene.

prima chiamato.

Libri scritti da Origene.

numero di trenta libri Apologetici Methodio, Eusebio, & Apollinare, da quali furono le pazzie, e scioc-Porfirio come chezze sue, annullate, e riprouate. Chiamossi prima costui Malco, e da vna veste purpurea, che egli portaua, per esser nobilmente nato in Tiro, Porfirio sù chia mato, come vuol Suida. Scriffe poi Origene, come dice Geronimo appresso à sei millia libri, e fù di tanta facondia, che sette Scrittori, dettando lui, non poteuano scriuendo seguirlo. Egli hebbe sette giouini in casa, che scriueuano, & altre tante fanciulle ben dotte, quali tutti egli dettando, e versando fuori la sua dottrina stancaua. Mà come Geronimo, & Augustino vogliono errò in molte cose, e specialmente nel libro Errori di Ori- del Principato ch'egli intitulò Periarchon, doue fra

l'altre cose disse, che l'Anime ragioneuoli, erano delgene . la medesima spetie con gli Angioli, con essi create, e che secondo l'opere, che fecero auanti, che ne corpi fossero infuse, meritassero ester danate, ò reprobate, i

quali

quali errori furono in questo Cócilio corretti, & emédati, & appresso nel Concilio di Vienna, sotto Clemerev. & in scritto da Cirillo, da Geronimo, e da Augustino, & vltimamente da Thomasso di Aquino Dotto-

re Angelico, nella diuina sua Somma,

Le contese poi, che all'hora erano nate fra le Chie Contese delle se Patriarcali, furono ancora in questo Concilio so- Chiese Papite, e quetate, percioche contendeua la Chiefa Con stantinopolitana, esser superiore all'Alesandrina, & Antiochena, e quantunque nel Concilio Niceno fofse determinato, che la Chiesa Romana, il primo luogo hauesse l'Alesandrina, il secondo è l'Antiochena, il terzo, per esfer la Hierosolimitana, gran tempo dipoi frà le Patriarcali riposta: nondimeno essendo appresso edificata Constantinopoli, nel secondo Conci lio generale, che fotto Theodosio il Vecchio, visi cele brò, fù fatto vn decreto, che la Chiefa Constantinopo litana, il primo luogo dopò la Romana haueise, e fosse Costantinopoall'Alesandrina anteposta, per esser Costantinopoli li nuoua Rovna nuoua Roma, onde ne successe poi, che il Vesco-ma. uo di Constantinopoli, non contento di hauersi il primo luogo sopra tutte l'altre Chiese occupato, hebbe anco à tempo di Leone primo, ardimento di tentare più auanti; percioche Anatolio, che fù vn di loro, si Anatolio Paforzò di potere egli solo conferire all'altre Chiese, i triarcha Con Priuilegi, ele immunità, e consecrare i Vescoui, e far- stantinop. fegli à fatto soggetti, al che fierissimamente si oppose Leone, riprendendo Anatolio nella LI. Epistola acre mente di questo suo errore, e scrisse sopra la medesima materia, all'Imperador Martiano, & all'Imperatri ce Pulcheria, la 52. & la 53. Epistola di quel registro. Onde per all'hora, ne fù chetato il rumore, e stabilito, che secondo i Decreti del Concilio Niceno, il primo luogo dopò la Romana, hauesse la Costantinopolitana Chiesa, & il medesimo, su resoluto in questo Conci lio, che sotto Vigilio si celebrò, ilche su anco poi da Foca

Foca Imp.à tempo di Bonifatio III. confermato, come vuol Beda, nel libro della region de tempi, decretandosche il Pontefice Romano, conforme à gli ordini Apostolici, & all'antichissime traditioni de Santi Padri, hauesse nella Chiesa Catholica, il primo luogo, & il Vescouo di Constantinopoli, il secondo, è tut to questo si accenna nell'Inscrittione, che sotto la pie tura di questo Concilio nella Libraria si legge, in cost formate parole.

Inferitione del Cocilio di Chalcedonia.

VIGILIO PAPA, ET IVSTINIANO IMP. CONTENTIONES DE TRIBVS CAPITIBVS SEDANTVR ORIGENIS ERRORES REFELLVNTVR.

Che voglion dire, come le contese, che erano fra le tre Chiese principali Romana, Constantinopolitana, & Alesandrina, furono in questo Concilio chetate,

egli errori di Origene reprobati.

e sua vita, e costumi.

Vigilio, che all'hora hauea la Potestà delle chiaui, Vigilio Papa, fù di Patria Romano, & essendo stato creato Pontesice, le fù fatta grandissima instantia da Theodora Impe ratrice, che in Constatinopoli n'andasse, e nel suo luo, go Anthemio, che per l'heressa Euthichiana, ch'egli difensaua, era stato cacciato via, riponesse, ma ricusan do di far ciò il Pontefice, mando sdegnata Theodora vn certo Anthemo in Roma, con ordine, che se no mo Araua di voler ciò fare, à se in Constantinopoli lo con ducesse. Venuto duque costui à Roma, pigliò Vigilio, che nella Chiefa di S. Cecilia se ne staua, e menandoloin Constantinopoli, gli vsci con gran compagnia Giustiniano incontra, & entrarono nella Città co'l Clero auanti, fino alla Chiefa di S. Sofia, doue comin ciando Theodora à pregarlo, che Anthemio riponesse, per hauer sopra di le questa imprefa tolta; egli sempre constantemente rispose, voler prima ogni sup plitio soffrire, che cosa cosi indegna commettere, e per-827 6

perche l'Imperatrice, e gli altri, che con lei crano fieramente il minacciauano, disse egli esser venuto non Detto di Vià Giustiniano Christianissimo Prencipe, mà à Diocle gilio à Giustitiano nemico, e persecutor de Catholici, per le quali niano. parole, fù egli in modo battuto, che vi mancò poco, che non vi lasciasse lo Spirito, e posto poi in vna crudelissima pregione, vifù per molti giorni ritenuto:mà à prieghi poi de Romani, facendone anco instantia Narsete, ch'erastato da Giustiniano mandato à Roma, contra i Gothi, ne fù Vigilio có tutti gli altri suoi lasciato in libertà, perche in Italia si ritornassero. Perilche essendo già venuto in Sicilia, del mal della pietra in Siragosa morì, hauendo gouernato la Chiesa 17.anni, 6. mesi, e 26. giorni, il cui corpo portato à Roma, fu nella Chiefa di S. Marcello sù la via Salaria sepolto.

Giustiniano poi, che all'hora teneua l'Imperio, di Giustiniano Impe fua vicui tanto si gloria la Schola legale, successe à Giustino in. fuo Zio, ilquale da vilissimo luogo, e bassissima conditione (sendo egli stato guardator de Boui, e de Porci) peruenne all'altezza Imperiale. Era già di 44. anni, quando pigliata la bacchetta, cominciò à regnare, e superò co'l valor di Belisario suo general Capitano Persiani, & ampliò tanto i confini del Romano Imperio, che ricuperò Cartagine, occupata da Vandali 96. anni, facendo pregione Gelismero loro Rè, ch'egli poi nel trionfo menò cattiuo, liberò l'Africa, Napolis Sicilia, Roma, e tutta l'Italia dalla seruitù de Gothi, con l'aiuto di Narsete Eunucho suo general Capita - Giustiniano. no,i quali haueuano regnato in quella, circa 50. anni. Sconfisse i Mori, soggiogò l'Alemagna, e la Sassonia, & hebbe molte altre degnissime virtorie, onde fu ben degnamente secondo il costume degli altri Impe radori cognominato Alamanico, Gothico, Vandalico, Persico, & Africano, se ben tutte queste imprese egli per mezo de suoi valorosi Capitani maneggiò. Fù

Vittorie di

oltra

Giustiniano compilato del le leggi.

miano.

oltra ciò dottissimo, e di tato ingegno, e dottrina, che non è merauiglia, s'egli tante leggi Romane, disperse: & incomposte per publica vtilità in bell'ordine riducesse, nella quale impresa si serui dell'opera, e del configlio di Tribuniano, di Teofilo, e di Dorotheo, che erano all'hora di soprema authorità, e dottrina, e l'infi nita copia de libri legali, che erano appresso à dui milia volumi, esso in cinquanta libri compilò, che hora Digesti, hora Pandette chiamano. Fece anco vn'Epitome delle leggi, in quattro libri distinto, e lo chiamò Lilri compo- le Institutioni, suo ancora si dice, che fosse il Codice, sti da Giusti- ne si fermò quì: mà secondo il parer di molti, scrisse alcuni libri dell'Incarnatione del Saluator nostro, & in honor del Padre (percioche il figliuolo è la fapienza del Padre) fece in Costantinopoli à sue spese il Té pio di S. Sofia edificare, che non ne hà il Mondo altro maggiore, se bene hoggi con tanto biasmo del Christianesimo, e diuenuto vilissima Moschea dell'infame superstitione Maomettana. Fù certo Prencipe illustre, e degno di memoria eterna. Fiorirono al suo tem-

> po Cassiodoro Monaco, Prisciano Cesariense Eccellente Grammatico, & Aratore Poeta, che gli Euangelijin verso Heroico scrisse, & altri, che per breuità si lasciano in dietro.

## CONCILIVM CONSTANTINOPOLIT, III.

Del terzo Concilio de Constantinopoli, e suoi successi.

#### DISCORSO VI.

OPO questi sivede il Concilio, che la concilio is. terza volta fu congregato in Constan- de Constantitinopoli, sotto S. Agathone Papa, e Co stantino Pagonato Imp.contra la noua fetta de Monotheliti heretici (cosi det-Monotheliti

ti) perche voleuano, che in Christo fosse vna sola vo- bereuch lontà. Furono capi di questa setta Gregorio Patriarca di Costantinopoli, e Machario Vescouo di Antiochia, e ne fù per questo congregato vn Concilio di CCLXXXIX. Vescoui, subito, che fu ritornato Costantino il Pagonato dalla guerra, che fece contra Sa raceni, alquale immediataméte Agathone, inuiò due Cardinali in Constantinopoli, che furono Giouanni Vescouo di Porto, e Gio. Diacono della Chiesa Ro-cilo, mana, i quali furono con grandissimo applauso, & amoreuolezza riceuuti da Costantino, & essortati, che deposte le Sofistiche opinioni, facessero di due Chiese vna, e confermassero la verità. Fù congregato duque il Concilio, & preuertendo Gregorio, & Machario le Gregorio e authorità de Santi Dottori, & interpretando le scrit Machario he ture à lor modo, concludeuano, che in Christo non rati : eloro fù mai più di vna operatione, e di vna voluntà. Reclamanano i Catholici, onde fatti per ordine di Costantino venire i libri della Libraria Constantinopolitana, ne fu Gregorio reuocato alla fede Catholica, e Machario, che oftinatamente perseueraua dannato,

&ifcom-

DELLA LIBRARIA 156 & iscomunicato, e priuato del Vescouado di Anthiochia, e dato à Teofanio Abbate, che catholicamente sentiua.

Questo fù il terzo Concilio Constantinopolitano, & il sesto, che da Costantino in quà era stato celebrato, & in esso con la sententia di Cirillo, di Athanasio, di Basilio, di Gregorio, di Dionisio, di Hilario, di Ambrogio, di Agostino, e di Gieronimo, si cochiuse esse-Due nature, re due nature, e due operationi in Christo, e fu ripro-& operationi bata l'opinione di coloro, che diceuano, esser stata v. na volontà sola nel Saluator nostro; onde loro furono Monotholiti chiamati, come fotto la tauola di questo Concilio si vede nella seguente Inscrittione.

in Christo.

S. AGATHONE PAPA, CONSTANTINO PAGONATO IMP. MONOTHOLITAE HAERETICI, VNAM TANTVM IN CHRISTO VOLVNTATEM DICENTES EXPLODVNTVR.

Che vuol dire, come sotto S. Agathone Papa, e Co stătino Pagonato Imp. gli Heretici Monotholiti, che diceuano essere vna sola voluntà in Christo, furono in questo Concilio reprobati.

Agathone Pa ta.

Fù Agatone Siciliano figliolo di Pantonio, & essen do Monaco, per la sua buona vita, su creato Pontesice. Di costui se dice, che incontrandosi, con vn leproso, co'l bacio solo il guarisse, il che sù segno di non poca Santità. E commendata, oltra modo la mansuetudine, & humanità sua, poi che non sù alcuno, che da lui si partisse mal contento, ò sconsolato giamai. Hora estendo egli Pastore dell'-Ouile di Christo, vedendo, che molti Lupi li tendeuano infidie per distraergli le pecorelle, frà quali erano all'hoVATICANA.

all'hora gl'empi Monotheliti Heretici, che seminando la lor falsa dottrina haueuano in molti luoghi sparso il loro pestifero veleno, congregò in Constantinopoli il Concilio, doue la falsa loro opinione, fù riprobata, e dannata. Non molto dopoi, che il Conci lio fu celebrato, segui vn'horribile eclisse del Sole, e Eclisse del 80della Luna, la quale fù accompagnata da vna grauifsima pestilentia, in Roma spetialmente, e nelle Città conuicine. Onde Agathone hauendo tenuto il luogo di Pietro 2. anni 6. mesi, e 15. giorni morì à di 11. di

Gennaio, e dentro S. Pietro fu seppelito.

Costantino poi il Pagonato, su figliolo di Costante Costantino Pa Imp.il quale lasciato da lui in Constantinopoli, perche amministrasse l'Imperio, essendo egli venuto con grosso esercito in Italia, per ruinar Beneuento, vdita la fua morte, che in Sicilia in vn bagno da fuoi stessi, li fù procurata, tosto se n'andò in Siragosa, doue hauédo amazzato Mizizio Tiranno, e gli altri vecisori del Padre, si risolse debellare i Saraceni, contra i quali se licissimamente sette anni hebbe guerra, e gli vinse, e fece Tributarij all'Imperio di Roma, hauendoli per cosi lungo assedio stanchi, & atterriti, massimamente, con l'inuentione mirabile di Callinico, ilquale trouò modo di far, che à danno de gli inimici, il foco ardesse sotto l'acque. Onde hauendo i Saraceni perduti trentamila soldati, che quiui furono da Costantino parte soffocati, parte tagliati à pezzi, se li resero, promettendo ancora ogni anno darli tremilia pesi d'oro, & altri tanti Schiaui, e Caualli, e sarebbe il tutto felicissimamente successo, se non fosse stato poi da i Bulgari, fra la Pannonia, e la Missa in vn gran fatto d'arme, poco appresso vinto, percioche essendo forzato, à far con suo disuantaggio la pace, lasciò loro la Pannonia, ela Misia, ilche ritornò poi in grande vtilità del Christianesimo, percioche questi à guisa di vn bastione, e di vn forte scudo per 770. anni, ne hanno de-

fensati

DELLA LIBRARIA fensati da Turchi capitalissimi nemici de fedeli. Fat-

ta dunque la pace, ritirossi in Constantinopoli, doue Agathone subito mandò i suoi Legati, per celebrarui il Concilio, contra la fetta de Monotheliti, & esposta à Costantino l'intentione del Papa, fù da lui il tutto felicemente eseguito. Tenne 17. anni l'Imperio, nel quale lasciò herede Giustiniano suo figliolo, hauendo à tutti gli altri suoi fratelli minori, troncò il naso per priuarli della successione. Fù detto Pagonato, per cioche essendo andato giouine sbarbato in Sicilia, per vendicar la morte del Padre, & iui per molti affari fermatosi lungo tempo, barbato poi in Constantinopoli ritornò, egli fù di benigna, e clemente natura, & affettionato sempre alla Chiesa Romana; perciòche ordinò fotto Benedetto Secondo, che colui, che dal Clero, e dal Popolo era eletto Papa, fosse legitimo Pontefice senza altra confirmatione dell'Imperadore. Costantino suo Padre sù di assai proterui costumi, & egli fù quello, che venendo à Romala spogliò de tutti i più belli, e pretiosi ornamenti che fossero in essa, facedo caricare, sopra i suoi legni tutte le statue di bronzo, e di marmo, che per i più celebri luoghi della Roma da chi Città si ritrouauano, onde fece i cinque di magior da suoi ornamen- no in Roma, quanto allo spogliarla degli antichi suoi pregi, che no haueuano i Barbari, già prima fatto per 258. anni. Fù celebrato dunque da Costantino il Con cilio, & vdita la verità, che vi fù determinata, minacciò gravissime pene, à chi per l'auenire contradetto vi hauesse. Giouarono assai, e furono di grandissima vtili tà in questo Concilio, alcune lettere scritte da Damia no Vescouo di Pauia, e da Mansueto Arciuelcouo di Milano; nellequali queste parole spetialmente vi crano. Questa è la vera fede di Dio, Dio & huomo, che si

credano in Dio due voluntà, e due operationi, per-

ciòche quato alla divinità, dice il Saluator nostro io,

& il Padre siamo una cosa, quanto alla humanità, il

Padre,

perche detto Pagonato.

Constantino

Due voluntà in Christo.

spogliata de

VATICANA.

Padre è magior di me, di più quanto all'humanità, si vede dormire sopra la Nauicella, quanto alla diuinità commanda al vento (& è tosto obedito, facedo cessare la tempesta del Mare. Et essendo finalmente in questo Concilio ogni cosa felicemente succeduta, vo lendo ringratiare di ciò il Signore, Gionanni Vesco-Gionanni Veuo di Porto, che fù qui Legato, mandato dal Papa scouo di Porenell'ottauo di di Pasqua in presenza dell'Imp. del Patriarcha, e di tutto il Popolo Constantinopolitano celebrò messa all'ysanza Latina in S. Sosia, con applau so di quanti vi erano.

#### CONCILIVM NICAENVM II.

Del Secondo Concilio Niceno.

DISCORSO. VII.

IEGVE appresso il Cocilio, che la seco- concilio Ni. da volta fu celebrato in Nicea, fotto il ceno secondo Pontificato di Adriano primo, e l'Imperio di Costantino Irene, alquale couenero CCCL. Vescoui, contra quelli

che diceuano douersi torre l'imagini de santi, onde loro ne furono detti Iconomachi. Cominciò quetta herefia di leuar l'Imagini facre da Leo ne Isaurico, ilquale essendo di uilissima conditione Leone Isau-(percioche fu sarto à calzolaio come vogliono alcu-rio. ni), non più tosto che ascese alla sublimità dell'Imperio, cominciò ad vsare empietà contra Dio e Santi suoi, togliendo via le loro imagini, e ne su percio detto Theonomaco, & Iconomaco, & in questo, oltra la empietà vsata, faceua anco peggiore la conditione di Dio, che quella degli huomini, percioche se riporre

riporre à mortali le statue, perche sissano bene operati per la Republica, fù sempre lodeuole reputato, per non mostrarci de loro seruigij ingrati: molto più questo à Dio si dee, ilquale se fosse possibile doueressi-

mo hauer sempre su gli occhi, si per quello che egli hà sempre fatto, e fà per la generatione humana; come per quello, che la natura diuina merita per se stessa, ma Costantino perseuerando in questo suo falso Germano Patriarcha uc-

& empio propolito, fece morir Germano Patriarcha di Costantinopoli, che à questa sua empietà si opponeua, hauendo creato in suo luogo Niceta Eunucho che in questi suoi sacrilegij lo seguiua, & hauendo Paolo primo, che all'hora era Pontefice, mandati i suoi legati in Constantinopoli, perche dicessero da sua parte all'Imperadore, che riponesse l'imagini de Santi, che tolte hauea, e vedendolo star sul duro, lo minacciassero con le scomuniche, Costatino come ql lo ch'era dato in preda al suo empio volere no volse i buoni ricordi del Papa ascoltare, onde essendo da lui iscommunicato, senti poco appresso il castigo de Dio,

Costantino iscomunica-

cifo.

Constantino -poli.

corse, percioche venne vn Terremoto, cosi graue, e Terremoto in forte nella Bithinia, e nella Tracia, che molte Città ne ruinorono, e caduta à terra vna parte delle mura di Costatinopoli, caddero anco con loro le statue di Theodosio il vecchio, e di Arcadio suo figliuolo, che quiui per ornamento erano poste, e parue ch'il Signo re Iddio volesse castigar cosi fatta empietà di leuar le fue sacre imagini dalle Chiese. Successe à costui Co-

stantino Capronimo suo figliuolo, il quale fù peggior del Padre, percioche non solamente hebbe guerra co l'imagini, mà con le reliquie de Santi, e le bettemmia-

percioche vene vna fame, & vna pestilentia tato gran-

de in Costantinopoli, che trecento millia, e più persone ne restorono miserabilmente morte, nellaquale egli ancora iscommunicato, se ne mori, e su ben mera uiglia, quella, che nel 24. anno dell'Imperio suo oc-

ua,

ua, e spregiaua, negando la loro intercessione, onde se ce poco appresso decapitare dui Arciuescoui di Con stantinopoli, e per far dispetto à Catholici, si confede rò con Saraceni, e Persiani, onde ne fù da Stefano III. che all'hora era Papa, ragunato vn Concilio in Late- Concilio di La rano, tolto che fù lo Schisma, fra lui, e Costantino An terano. tipapa. Scrisse per ciò à Carlo in Francia, che hauesse voluto da quel Regno, mandarui alcuni Vescoui di fanta vita, e dottrina, & il medesimo scrisse à tutti gli altri Prencipi Christiani, i quali tutti obededo, gli ne cópiacquero, onde nel Concilio, sendo discusso questo punto, fù determinato, che le statue, e l'imagini di Dio, e de Santi si riponessero, e ridrizzassero per tutto, & essendoui iscommunicato Costantino Imp. perche le imagini non approuasse, poco appresso il mise- iscomunicato. rello, percosso dall'ira di Dio di lepra, infelicemente mori, hauendo gouernato 36. anni, e fatta per ordine del Papa vna solennissima processione da S. Gio. Late rano à S. Pietro, alla quale egli scalzo andò, con tutti gli altri, fù in voce, & in scritto publicato, quanto si era nel Concilio determinato, e furono iscommunicati quelli, che quei santi Decreti, non approuauano.

Segui appresso Leone quarto, figliolo di Costantino, se ben contra voglia della Madre, che era donna Christianissima, ilquale, come dell'Imperio: cosi anco dell'impietà di suo Padre, sù herede, perciòche tolse anco egli l'imagini, e quelche è più, leuo di S. Sofia, la grieue, e pretiosissima corona, di varie gemme adorna ta, ch'erastata da Mauritio dedicata à Dio, la quale egli desioso d'esser visto in regal maestà, portaua cosi spesso, che ò per lo peso, ò per la frigidità delle pietre pretiose, che vi erano, li nacque vna apostema nel capo, per la quale egli miseramente mori, e fù certo pu-

nitione diuina, hauendosi troppo empiamente il suo diuino honore vsurpato.

Succedendo à Leone Irene sua moglie, con Con-trice. stan-

Constantino

Leone IIII.

stantino suo figliuolo, che fu la più bella donna, che hauesse à suoi tempi la Grecia, e la più sauia, e religio sa, accesa di vna pietà Christiana, nellaquale vedeua tante reuolutioni nella Chiesa di Dio, congrego per ordine di Adriano primo, che era à Stefano III. nel Pontificato successo in Nicea, vn Concilio di ccexxx. Vescoui, oue essendo lungamete discusso, se l'imagini

Decreto del se doucano tenere, su per vniuersal consenso deter-Concilio Nice minato, che si riponessero, & adorassero, e ne fu danna ta la peruersa opinione di quelli, che negauano l'ima gini, le reliquie, e l'intercessione de Santi. In questo Concilio Irene, prese la corona dell'Imperio, per esfer Costantino minore, e fu da loro approuato, e confirmato, quanto dal Concilio si era contra gli Heretici Iconomachi decretato:mà Costantino lasciandosi, non molto poi solleuar da alcuni Cattiuelli, seguendo le vestigia del Padre, riuocò questo santo ordine del Concilio, e tolse à fatto à sua madre il gouerno, & il maneggio dell'Imperio, hauendo ella Christianamente gouernato X.anni, cacciandola via di Costantinopoli, & hauendo appresso repudiata Maria sua moglie, si reco à letto Theodora sua ancella, e della Corona dell'Imperio la ornò, e quelche fù peggio nel tempo di sette anni, che visse con lei, à molti Prencipi, e Baroni à se sospetti, fece cauar gli occhi, perilche siconcitò grande odio de popoli. Laonde i Baroni della Grecia, non potendo tolerare i vitij, ecattiui portamenti di Costantino, lo presero, li cauarono Constantino gli occhi, e lo posero pregione, alche vogliono, che co sentisse, anco Irene sua madre, ch'era stata da lui dell'Imperio priuata, onde riuocata poco appresso, come donna atta all'Imperio, per quattro anni gouernò, mà perche, come si è detto ella fu imputata di questo errore, mandò gli suoi Oratori in Roma, & in Francia, per purgarsi di tale infamia, mà non le fù data creden za per molte ragioni. Onde vededo Romani, che l'Im

perio

eccecat).

perio vacaua, creorono Imperadore Carlo Magno, Imperio d'och'erà stato 33. anni Rè di Francia, e cosi l'Imperio di riente, in chi Oriente, trasportato già nell'Occidente, hebbe fine terminato. in Irene, delche forsi di sotto alcune cose parlaremo. Merauigliosa cosa, fù quella, che al tempo di questa Imperatrice successe, percioche dicono che fosse ritrouata vna sepultura, nella quale era vn Cadauero, sepoltura riche vna lamina d'oro teneua nel petto, in cui erano trouata al iescolpite queste parole. CHRISTVS nascetur ex Virgine po di Irene. Maria . Credo in eum . Sub Constantino , & Irene Immpp. O Sol iterum me videbis. cioè Christo nasccrà di Maria Vergine Io credo in lui fotto l'Imperio di Irene, e di Costantino,ò Sole tu mi vedrai vn'altra volta. Vogliono alcuni, che questa fosse sepoltura di Platone, altri d'Aristo tele, molti dissero di Mercurio Trismegistro, mà co-

munque si sia, basta, che la verità del fatto, su questa. Nel tempo dunque, che Irene riuocata gouernaua in Constantinopoli, le cose dell'Imperio di Roma per cagion de Barbari, che tuttauia la molestauano, anda uano molto male, percioche ella per essere lontana assaidall'Imperio Occidentale, non potea alle ruine continue di essa riparare. Onde essendo Desiderio Rè di Longobardi de Longobardi passato sopra lo Stato di Rauena, ch'e ra à Romani sogetto con grosso essercito, e prese Faéza, e Comacchio à forza, minacciaua di corto porre anco l'assedio à Roma: mà Adriano all'hora Potefice. che sotto Irene celebrato haueua il Concilio di Nicea, chiamò in suo aiuto Carlo Rè di Francia, che si acquistò poi dalle molte Heroiche Imprese, che fece Francia, percognome di Magno, ilquale hauendo prima mandato che detto Mai suoi oratori à Desiderio, perche douesse al Pontesice & à Romani restituire, quanto loro, contra ogni debito tolto hauea, poco appresso, perche Desiderio vi scosse gli orechi, con grossissimo esercito, ne venne in Italia, & incontratofi con lui, il ruppe, e pose in suga, Regno di Lonnellaqual rotta, fu terminato il Regno de Longobar-gebardi,in chi

Carlo Re di

X 2

di in capo de CCIIII. anni, che acquistato lo haueuano, che fù nel DCCLXXVI. della salute nostra.

in Roma

Prese dunque Carlo, e recate nella deuotion sua, qua si tutte le terre di là dal Pò, alla volta di Roma, si mosse Carlo Magno per douerui celebrare con Adriano Papa, la Festa del la Resurrettione del Saluator nostro, che si accostana. Et essendo vicino alla Città, volse da Mote Mario, venire à piedi, sendoli vsciti incontra per honorarlo, da tre milia nobili persone, e sallita ingenocchioni la schala di S.Pietro, baciò humilmete il piede ad Adria no, che co'l Clero sù le schale l'aspettaua, doue sù da lui, con ogni humanità, e beniuolentia raccolto. Confermata appresso la donatione, che hauea già il Rè Pi pino suo Padre, fatta à Greg. III. con buona gratia di Adriano, se ne ritornò in Lombardia, sopra Pauia, doue nella rotta si era ritirato Desiderio, & hauendola assallita, e presa, quetate le cose d'Italia, tornò carico di preda, e di gloria nel suo Regno di Francia, e poco appresso vinti i Sassoni, i Saraceni, e gli Hunni, nella Franconia si ritirò, patria de suoi magiori, doue dui anni appresso, in nome del Pontesice, su da dui celebri Vescoui, Theofilatio, e Stefano, raunato vn Sinodo de Vescoui Francesi, e Germani, nel quale fu derogato, e reprobato il Sinodo, che chiamano settimo i Gre ci,e l'heresia Feliciana, di tor via l'imagini sacre, vi fù al tutto dannata, e reprobata. Fù prima questa He-Felice Hereti- resta, di cui Felice su Authore, in presenza di Adriano co, e suoi erro- Papa, in Roma da se stesso condennata (come vuol Sigisberto.) Diceua, oltra ciò costui, che il Verbo nella natura diuina, era figliolo di Dio, mà nell'humana folamente nuncupativo, dividendo la persona del Verbo in due, vna facendone veraméte figliuolo di Dio,

> l'altra adottiua. Del che seueramente corretto dal Pontefice, si disdisse, e da se stesso la propria opinione, & errore confutò. In tanto sendo morto Adriano, e nata gran dissensione in Italia, chiamato Carlo,

> > che

Sinodo nella. Franconia.

che all'hora guerreggiaua con Sassoni, per rassettare yn poco le cose, per quel di Maguntia, e di Norimberga nel Friuli, ne venne, doue diede vn gran castigo al popolo di Treuigi, che hauea Arrigo suo Capita no morto, e venuto indi à Rauenna, passò à Roma, doue con gran desiderio aspettato entrado, su con ogni maniera di honore riceuuto, & iui con voluntà de tutto il Popolo dechiarato ad alta voce Imperatore, to Imp. e del Diadema, & Insegne dell'Imperio ornato da Leone, dopò la messa, che celebrò pontificalmente in S. Pietro, facendone il Popolo di Roma, le foliti accla mationi dicendo, A Carlo Augusto incoronato Magno, e Pacifico Imperadore Vita, e Vittoria. Ciò fatto vedendo Carlo esfer morto Adriano, ch'egli suisceratamente amò sempre, non puotè conteners, che si come in vita, cosi anco in morte, non li mostrasse segno di amore. Onde erettali vna sepoltura in S. Pietro, li compose il seguente Epitafio, che hoggiancora nel Portico in vn marmo Numidico intagliato fivede.

Hic pater Ecclesia, Roma decus, inclytus author Hadrianus requiem, Papa beatus habet, Vir cui vita, Deus, pietas, lex, gloria, Christus Pastor Apostolicus, promptus ad omne bonum,

Epitaffio di Adriano.

Nobilis ex magna genitus iam gente parentum, Sed sacris longe nobilior meritis. Exornare studens deuoto pestore Pastor, Semper vbiq suo Templa sacrata Deo,

Ecclesias domini, populos, es dogmate Sancto Imbuit, es cunctis pandit ad astra viam

Pauperibus largus, nulli pietate secundus, Et proplebe sacris, peruigil in precibus

Do-

Do trinis, opibus, muris, er exerat arces Vrbs caput orbis, honor Inclita Romatuas,

Mors cui nil nocuit, Christi que morte perepta est

Ianua, sed vita mox melioris erat,

Post patre lachrimans, Carolus hac carmina scri-Tù mihi dulcis Amor, te modo planyo pater.

Tù memor esto mei, sequitur te mens mea semper Cum Christo tene as regna heata poli.

TeClerus, Populus, magno dilexit amore Omnibus vnus Amor, optime Presul eras

Nomina iungo simul titulis clarissime nostris, Hadrianus, Karolus, Rex ego, Tug, pater.

Quisj, legis versus deuoto pectore supplex, Amborum mitis, dic miserere Deus,

Hac tua nunc teneat requies (harißime membra, Cum Sanctis anima gaudeat alma Dei,

Vltima quippe tuas, donec tuba clamet in auras Principe cum Petro, surge videre Deum,

Auditurus eris vocem (scio) Iudicis almam, Intra nunc domini gaudia magna tui,

Tunc memor esto tui nati pater optime posco, Cum patre dic, natus pergat & iste meus

Opete regnapater felix calestia Christi, Inde tnum precibus auxiliare gregem,

Dum Solignicomo rutilus splendescit ab axe. Laus tua Sancte Pater, semper in orbe manet.

SEDIT BEATAE MEMORIAE HADRIANVS PAPA ANNOS XXIIL MENS. X. DIES XVII. OBILI VII. KAL. IANVAR. VATICANA.

Hor di questa maniera l'Imperio d'Oriente si termi nò in Irene, e fù trasferito in Occidente, la prima vol ta in persona di Carlo, il quale sendo coronato Cesa- Morte di Car re, dopo l'essersi ridutto in Francia, e rassettate le co- lo imp. se dell'Imperio, in Aquisgrana morì, doue per ritrouarsi indisposto, era andato per bagnarsi nell'acque calde, che vi scaturiscano in capo del LXXII. anno della vita sua à 28. di Gennaio, l'anno della nostra salute \$15. Fà il suo corpo, con tutte le pompe, & honori possibili, nella Chiesa di Nostra Signora, che esso in Aquisgrana magnificamente edificata hauea sepolto con questa inscrittione,

CAROLI MAGNI CHRISTIANISSIMI ROMANORVM IMPERATORIS CORPVS HOC CONDITYM EST SEPVICHRO.

Epitaffio di Carlo:

Fù Carlo molto eloquente nella lingua Greca, La tina, e Tedesca; & studiosissimo dell'opere di S. Agostino. Fù oltra ciò buono Astrologo, & instituì lo study institui studio di Bologna, di Padua, di Pauia, e di Perugia chiamando da tutte le parti del mondo, eccellentissimi huomini, che vi legessero, edisicò molte Chiese in honor de Santi, e fù osseruantissimo della Religion Christiana, ristorò Fiorenza Città, e fece altre opere Heroice, onde sarà sempre glorioso il suo nome nel mondo.

ti da Carlo .

Successero, oltra ciò à Costantino gli Imperadori nell'Oriente, sin che la bella Città di Costantinopoli, su miseramente presa da Mahometto II. Tiranno de Turchi, nel MCCCCLII, nel qual tempo l'Imperio Orientale, tanto Catholico, venne in mano di perfidi cani, nemici del nome di Christo, L'inscrittione dunque, che sotto la Tauola di questo Concilio si vede è tale.

ADRIA-

ADRIANO PAPA, CONSTANTINO IRENES

Inscrittione del secondo Cã cilio Niceno . F. IMP. IMPII ICONOMACHI

REICIVNTVR

SACRARVM IMAGINVM VENERATIO CONFIRMATVR.

Che vuol dire, come sotto Adriano Papa, e Costantino figliuolo di Irene Imp. furono dannati gli errori de gli heretici Iconomachi, e confermata l'adoratione delle imagini de Santi.

#### CONCILIVM CONSTANTINOP. IIII.

Del quarto Concilio di Constantinopoli, e suoi successi.

#### DISCORSO VIII.

Concilio quar to di Constan vinopoli.

cilio.

EGVE appresso il Concilio Constantinopolitano, che la quarta volta fù in Constantinopoli congregato, e fù l'otta uo Generale, fatto sotto Adriano I I. e Basilio Imp. nelquale vi furono Legati della Sede Apostolica, Donato Vesco-

uo Ostiese, Stefano Vescouo Nepesino, e Marino Diacono di S. Chiefa, ilquale fù poi Pontefice, gli atti, Legati del Co del qual Concilio, furono da Anastagio Bibliothecario, che visi trouò presente di Greco in Latino, tradot ti, hauendo anco in Latino recati i libri della Hierar chia di Dionisio Areopagita, ele vite de molti Santi. Questo Adriano, fu quello, che dopò la morte di Nico la I. fendo (come vogliono alcuni) vacata la Sede per

anni

anni 8. sette mesi, e noue dì, fù contra sua voglia mena to da S. Maria Maggiore à Laterauo, & iui per general consentimento creato Pótefice, il quale officio, có tanta Santità, e specchio di bona vita, fù da lui amministrato: che lasciò morendo di se vn desiderio grandissimo al Mondo. Congregò costui in Constantinopoli, vn Sinodo di CCC. Vescoui, nel quale fuil Patriarcha Focio, persona seditiosa, deposto, e cacciato via, che s'era poco legitimamente in quella Sede mes so, e vi fu con l'auttorità di Adriano Pontefice, ripo- triarcha riposto Ignatio. Fù nel medesimo Sinodo lungamente co-sto. teso, se i Bulgari, i cui Legati, iui erano, doueuano esfere alla Sedia Romana, ouero alla Constantinopolitana soggetti. E finalmente contradicendoui Basilio, fu per la Sedia Romana sententiato. Per la qual cosa, Bulgari alla essendo il Papa pregato da Bulgari, che volesse, man-sogetti. dare loro vna persona dotta, e di buona vita, che con l'essempio, e con l'authorità, nella fede li ritenesse, mã dò loro, có ampia potestà tre persone di gran santità, che furono Siluestro Subdiacono, Leopardo Anconitano, e Domenico Triuigiano, i quali in breue, quanto il Papa desideraua, che si facesse, esseguirono; benche non passò molto, che subornati, con doni, e con promesse i Bulgari da Costantinopolitani, cacciando Sacerdoti Lavia i Sacerdoti Latini, i Greci riceuettero; ilche su tini cacciati Origene, e principio di vn grande incendio di discor- da Bulgari. die, che frà Latini, e Greci, ne nacque. Erano questi poco auanti da Nicola primo Pontefice, per mezo del le sue lettere al Rè di Bulgari scritte, conuertiti alla Bulgari da fede di Christo, onde mandò loro Velcoui, e preti, che chi conuertini nella religione l'instruissero, cacciandone via Fotino alla fede. heretico, che con suoi inganni, hauea fatti i Bulgari, Fotino Here ne suoi errori isuiare. L'Inscrittione, che sotto questo sico. Concilio si vede è tale.

Inscrittione delviy. Conc. di Constanti. mopoli.

ADRIANO II. PAPA, ET BASILIO IMP. IGNATIVS PATRIARCHA CONSTANTINOP. IN SVAM SEDEM, PVLSO PHOCIO RESTITUITUR.

Furono anco in questo Concilio, tutti i scritti di Photio, e tutti gli atti di diuersi Conciliaboli, ch'egli senza alcuna authorità, hauea fatti celebrare, abrucia ti, come più sotto si legge in queste parole.

EX DECRETO CONCILII, BASILIVS IMP. CHYROGRAPHA PHOTIL CONCILIABVLORVM ACTA COMBURI IVBET.

Che voglion dire assieme con le superiori, come sot to Adriano I I. Papa, e Basilio Imp. nel quarto Concilio Constantinopol. furiposto Ignatio nella sua Sede, che n'era stato cacciato, e deposto Photio persona seditiosa, e per ordine del Concilio Basilio, fece tutti scritti di Fotio abruciare.

Adriano ij.Pa pa.

Nacque Adriano in Roma, e fù figliolo di Talaro, onde creato per la sua bona, e santa vita Pontefice, voltossi tutto à traquillar le cose della Chiesa, e cogre gato in Constantinopoli il Concilio, hauendo riposto Ignatio Patriarcha, poco appresso morì, hauendo retto il Papato 5. anni, 9. mesi, e 12. giorni. Dicono che in quel tempo piouesse su'l Bresciano tre giorni sangue, e le locuste, facessero nella Francia infiniti danni, prima, che egli morisse.

Pioggia di san gue.

Basilio Imp.

Basilio, poi che all'hora nell'Oriente teneua l'Impe ris, fu di vile, e bassa progenie, di sorte, che dicono, o suoi costumi. che no cognoscesse, ne patre, ne patria, (e chi hauereb be creduto, che hauesse da diuetare Imperadore?) ma cosi vanno i riuolgimenti del Mondo. Fatto dunque costui schiauo, e condotto in Constantinopoli à vendere,tù da Michele Imp. preso nella sua corte, e vedédolo ben dispotto, lo fece suo Cameriero, onde ven

nein

VATICANA.

ne in tanta stima, che vn'altro Imperadore, era dalle genti chiamato, e par che questa voce populare non fosse in darno poiche non molto dopoi, su preso da Michele per compagno dell'Imperio, hauendo per non sò che sospetto, fatto amazar Barda, ch'egli per compagno si hauea preso. Fratanto restando Michele disenso, e di ragione, per vna sua graue malatia pri- Pazia di Mi uo, nellaquale veniua alle volte in tanta pazzia, che comandaua, che i suoi domestici, e familiari di casa fossero amazzati, se ben dopoi tornando in se, se li facea presentare, e grandemente li accarezzaua, & hauc do comandato più volte, che ciò si facesse anco di Bafilio, dubitando egli non restare vn giorno vcciso, deliberò amazare l'Imp. Michele, & hauendo questo suo pensiero eseguito, fu salutato Cesare, e per 17. anni regnò, e secondo Egnatio 20. Fù Prencipe di gran valore, e nelle cose dell'Imperio si porto di maniera, che passò la Maestà Imperiale, sino à suoi nepoti. Mo-Morte di Base rì, sendo da vn Ceruo nella caccia ferito, à cui nell'Im lio. perio successe Leone il figliolo, detto altramente il Fi losofo.

## CONCILIVM LATERANEN. GENERALE.

Del Primo Concilio Lateranense Generale.

DISCORSO. IX.

EDESI appresso dipinto il Concilio Concilio gene Lateranese Generale, che su il Primo, rale di Lateche fosse in Roma celebrato, da Alesan rano. dro 111. fotto l'Imperio di Federico primo Imp. tosto, che egli ritornò da enetia, doue essendosi con lui riconciliato Federico

fu la porta di S. Marco, li baciò il piede, Furono in questo Concilio dannate molte Heresie, e moderati, e rafrenati i costumi troppo licentiosi della corte, onde furono vietati, e prohibiti i Torneamenti, e le giostre, che con tanto danno dell'anime, biasmò della Chiesa, e preda, e guadagno del Diauolo si celebrauano. Vi sù anco vietato, sotto pena di scomunica, che non hauesse alcuno ardimento, di portare in terra de Infedeli, ne ferro, ne arme, ne legna. L'Inscrittione, che sotto la Tauola della pittura si vede, è questa.

Inscrittione del primo Con celio Lateranense.

nel Concilio.

ALEXANDRO III. PONT. FEDERICO I. IMP.

VALDENSES, ET CATHARI HAERETICI

DAMNANTVR, LAICORVM, ET

CLERICORVM MORES AD VETEREM

DISCIPINAM RESTITVVNTVR

TORNEAMENTA VETANTVR.

Dui Concilij si leggono celebrati da questo Ponte Concilio di fice, il primo in Chiaramonte, ilquale, fù per occa-Chiaramote. sione dello scisma, che nacque fra lui, & Ottauiano Car dinale di S. Clemente, che fù detto Vittore, ilquale, fù creato Antipapa da tre Cardinali in Roma, che no Schisma nella volsero consentire all'elettione di Alesandro. Onde Chiefa. essendo poi stato da Federico Imp.che con Alesandro sdegnato si era, confermato Ottauiano in Pauia, doue egli mandò à domandarlo, & adoratelo con le cerimo nie solite, e menatolo sopra vn bianco cauallo per la Città, Alesandro mosso da questa ingiuria, imbarcatosià Terracina, sopra vn legno, che à questo effetto li mando Guglielmo Rè di Sicilia, se ne passò nella Francia, à persuassone di Filippo all'hora Rè di quel regno, e quiui facendo in Chiaramonte vn Concilio vi iscomunicò tosto, e l'Imperadore, & Ottauiano, il che fù ne gli anni del Signore M. CLXIII. l'altro, fù in

fù in Roma dopò, che si fù riconciliato con Federico in capo delli 17. anni, quale egli celebrò à meza Quaresima, nell'anno del Signore MCLXXX, per la cui celebratione, mandò egli diuersi Legati all'Oriente, all'Occidete, al mezo giorno, al Settentrione, perche vi inuitassero Vescoui, Arciuescoui, Patriarchi, Abba Concilio di La ti, e Priori il precedente anno 79. accioche nel seguéte si potesse celebrare il Concilio, alquale conuennero CCLXXX. Vescoui, doue oltra l'altre cose ch'egli vi statuì, questa anco vi ordinò, che volse che nella creatione del Pontefice, dui terzi de Cardinali co i voti loro vi concorressero, il che fece egli per conto dello Scisma, ch'era nato fra lui, e Vittore, e fu cagione, che escluso à fatto il Clero, & il Popolo dall'elettione del Potefice, à Cardinali soli questo atto si ri mettesse, secondo laqual legge Lucio iij. suo successo re, fu la prima volta creato.

Concorsero à questo Concilio da diuerse parti del mondo infinite persone, si ecclesiastiche, come secolari, fra quali vi venne anco vn certo Cittadino Pisano, chiamato Borgognone, intendentissimo della Greca, e della Latina fauella. Portò costui l'Euangelio di Borgognone Pè S. Giouanni, da se tradotto di Greco in Latino, che sano. già S. Gio, Chrisostomo, con varie Homelie hauer commentato & esposto diceua. Haueua oltra ciò tradotta bona parte de libri del Genesi in Latino, e diceua, che Chrisostomo tutto il nuouo, e vecchio Te stamento, haueua in Greco commentato (come rife-Lodi di Alesa risce Sigisberto), quali libri furono da lui ad Alesan-dro iy. Papa. dro Papa donati, che era huomo di tanta letteratura che pochi da cento anni in là, all'eccellentia della sua dottrina si erano accostati, percioche egli era dottissimo Theologo, e ne decreti, e leggi canoniche eccellentissimo, onde molte questioni dissicilissime e grauissime in materia canonica dechiarò,

Fuil Pontificato d'Alesandro molto turbulento,

per la continua persecutione ch'egli hebbe da Federico Imp. ilquale ritrouandosi all'hora all'assedio di-Cremona, confirmò Ottauiano Antipapa, in Pauia, onde hebbe origine tutta la persecutione di Alesandro. Onde essendo constretto egli per questo à fu-Federico Rico girsene trauestito in Venetia, riconosciuto, su da quel Senato honoreuolissimamente raccolto, & esfendo dà Venetiani preso in battaglia Otthone figliolo di Federico, fu per questo mezo trattata la pace fra lui, e'l Pontifice, e cosi sù le porte di S. Marco, gettato in terra Federico, chiedendoli perdono, li baciò humilmente il piede. Tornato poi à Roma con 12. Ga lee del Rè Gulielmo, e quattro de Venetiani, vi fu benignaméte raccolto, & indi à poco morì, essendo vissu to 22. anni Pontifice. Vedefihoggi nella Sala Regia in Vaticano vn bellissimo Quadro di Pittura nelquale, l'historia di questa obedienza di Federico, èdipin ta, con la sequente inscrittione,

Inscrittione di ciò in Vatica.

ciliato co Ale-

fandro.

ALEX. PAPA III. FRIDERICI I. IMP. IR AM ET IMPETUM FUGIENS, ABDIDIT SE VENETIAS COGNITUM, ET A SENATU PERHONORIFICE SUSCEPTUM

OTTHONE IMP. FILIO, NAVALI PROELIOA VENETIS VICTO CAPTOQ. FRIDERICVS PACE FACTA, SVPPLEX ADORAT. FIDEM ET OBEDIENTIAM POLLICITYS ITA PONTIFICI SVA DIGNITAS, VENETAE REIP. BENEFICIO RESTITVTA

M. CLXXVII.

Federico Imp. Fù Federico di patria Sueuo, fratello di Corrado II. esua vita,e co detto Enobarbo, ò Barbarossa dal color russo di essa. Itumi. Têne costui l'Imperio 37 anni & essendo creato Imp. Tene

VATICANA.

se ne venne tosto con grosso esercito in Lobardia,& assediata Tortona, che recalcitraua all'Imperio in capo di certo tempo la prese à forza, tosto poi con marauigliosa celerità, si drizò alla volta di Roma. Il Papa, che strouaua all'hora in Viterbo, per honorarlo, sendosi già riconciliato con lui glivscì incontra, sù quel di Sutri, l'Imperadore tosto, che lo vide simóto di cauallo, e come vero Vicario di Christo lo sa luto baciandoli il piede. Venuto poi à Roma di copa gnia, fu dall'istesso Adriano IIII. che all'hora era Pon tefice, nella Chiefa di S. Pietro della corona dell'Imperio ornato. Egli fù nell'arme eccellente, esperto nella guerra, prouido ne congli, presto ne gli negotij Costumi di Fe benigno, & affabile à mansueri, renitente à superbi, e de profonda memoria. Cacciò di Puglia li Greci, scófisse Veroness, prese, arse, e dissece tutto Milano, e seminoui il sale. Passò in Soria contra Barbari, spa uentò il Saladino, riprese l'Armenia minore, doue entran do nel fiume Sales, per bagnarsi vi si sommerse, & il

## CONCILIVM LATERAN, OECVMENICVM,

corpo suo, fù portato, e sepolto à Tiro.

De successi dell'Universal Concilio Lateranense.

DISCORSO X.

Oco lontano si vede l'Ecumenico & vni uersale Concilio, che la seconda volta Concilio viniin Laterano fu celebrato, fotto Inno-uersale di Lacentio III.e Federico II.Imp.contra la terano: potentia de Saraceni che ogni di cre-

sceua neil'Asia, e vi intrauennero il Patriarcha di Gie

rusa-

Prelati del Co cilio .

Oratori del Concilio .

rusalemme, e quel di Constantinopoli con LXX. Arciuescoui CCCCXII. Vescoui, & DCCC. Abbati, e Priori Conuentuali, evi furono gli Ambasciadori del l'Imperio de Greci, e di quello dell'Occidente, e quel li del Rè di Gierusalemme, del Rè di Spagna, del Rè di Francia, del Rè d'Inghilterra, e del Rè di Cipri, di forte che fu il piu fiorito Concilio de Principi Christiani, che fosse mai, onde meritamente Ecumenico, cioè vniuersale fu detto. Si trattò qui della guerra, per ricuperatione di terra Sata, poiche era morto il Saladino, che occupata l'haueua i capo di 88. anni, che era Abbate Gioa. stata da Gottifredo presa. Reprobato vi fu vn certo li

€O.

errori .

chino reproba bro dell'Abbate Gioachino, che poca sana dottrina tencua, e furono anco condennati gli errori di Al-Almerico He. merico heretico, che fù poi in Parigi, con suoi seguaretico, e suoi ci abruciato, il quale, fra gli altri suoi errori, diceua che l'Idee, che sono nella méte diuina, creano, e sono create, non sapendo, che come S. Agostino dice, quan to è nella mente diuina, è eterno, & incomutabile. Egli hauea anco questo heretico detto, che à chi si trouaua in charità non si imputaua cosa à peccato alcuno. Furono anco trattate in questo Concilio molte cose, mà non se ne puote risoluere, ne conchiudere alcuna, per caggione della guerra maritima, che era fra Geno uesi e Pisani, e per l'altra, che era fra alcuni popoli di Lombardia, l'Inscrittione, che sotto vi si vede è tale

Inscrittione del secondo Co vilio Lutera. men/co.

INNOCENTIO III. PONT, FEDERICO II. IMP. ABBATISIO ACHIM ERRORES DAMNANTVR BELLVM SACR VM DE HIEROSOLIMA RECVPERANDA

DECERNITVR

CRVCE SIGNATI INSTITUVNTVR.

Che vuol dire, come sotto Innocentio III.e Federico II. Imp.nel secondo Concilio di Laterano, furono riprobari gli errori dell'Abbate Ioachino, e determina tala VATICANA. 177

ta la guerra, per ricuperatione di terra Santa, e bandi

ta la Cruciata.

Furono al tempo di questo Pontefice huomini di grandissima Santità, eletteratura, come furono S. Domenico, e S. Francesco, che furono institutori, & fundatori de dui ordini principali della Chiefa, la sátità de quali giouò grandemente alla virtù, & bontà di questo Pontefice, percioche dormendo Innocentio vna notte, vide in sogno il Beato Francesco, che con gli homeri sosteneua la Basilica Lateranense, che Visione d'Innon cadesse à terra, che di già precipitosa minaccia- nocenio. ua ruina, e però à lato della pittura di questo Concilio si vede dipinto S. Francesco, che sostiene la Chiesa di S. Giouanni, con questa inscrittione di sotto.

S. Erancefce.

INNOCENTIO III. PONT. PER QVIETEM S. FRANCISCYS, ECCLESIAM LATERANEN. SVBSTINERE VISVS EST.

Dall'altro canto si vede dipinto S. Domenico, il S. Domenico. quale à tempo, di questo Pontefice, frenò con gradissima celerità, e prestezzal'heresia, che era nata in Tolosa, persuadendo al Capitan Simone da Monforte, che pigliasse l'arme contra questi ribelli della Heressa di To Chiesa Romana; percioche era tanto questa heresia losa. cresciuta, & radicata, che non solamente vi bisognò le dispute :mà le arme anco adoprare, con questa inscrittione di sotto.

> S. DOMINICO SVADENTE CONTRA ALBIGEN. HAERETICOS SIMON COMES MONTIFORTEN, PVGNAM SVSCIPIT, EGREGIEQ. CONFICIT.

Innocentio ig. e jua vita, e costumi.

Nacque Innocen. III. in Anagna della famiglia de Conti, e fù per la dottrina, e costumi suoi, dopò la mor te di Celestino eletto Pontefice, quale offitio cosi sin cera, e santamente amministrò, che fù ben di quella foprema dignità giudicato degno. Hebbe costuitanto in odio, gli odiosi, & inimici del nome Christiano, che sépre hebbe l'animo volto à mouer guerra à Turchi per ricuperar dalle man loro glle Città Sante della Giudea: onde perciò ne congrego il Cócilio in La lerano, facendo poco appreiso bandire la Croce, ad instanza di Federico Imp per passare in soccorso de nostri, che combatteuano contra Saraceni in Soria. Libri Ceriti Scriffe egli dottamente molte cose, e spetialmente al

da Innocentio cuni libri del Sacramento dell'Eucharistia, del Sacra

mento del Battesmo, e dell'infelicità della natura hu mana, institui la Religione p la redétione de Schiaui cofe celebri e fra l'altre pietose opere, che fece; edifico l Hospitafatte da luno- le di S. Spirito in Sassia, e l'accrebbe molto di entra-

te, perche ne fossero sostentati gli infermi, i pellegrini, e gli orfanelli, onde fi vede perciò fino al presente giorno, la bella Inscrittione, nel vicino Palagio del Reuerendissimo Commendatore, del tenor che sie-

gue.

INNOCENTIO III. ANAGN. P. M.

XENODOCHII HVIVS TOTO ORBB

CELEBER. CVM DONARIIS

DOTALIBUS FUNDATORI, ET

RELIGIONIS FRATRYM IBID.

INSTIT. FOELICISS.

Vissero al suo tepo S. Fracesco S. Domenico. Gratiano, e Pietro Lobardo Mastro delle sentetie, e sinalmete hauedo 18. anni 7. meli, e 16. giorni tenuto il luogo di Pietro, morì in Perugia. Di Federico chi fosse, e quato viuesie, e come, e quado morisse si dirà di sotto. CON-

Inscrittione de Innocentio ii. in S. Spirito.

# CONCILIVM LVGDVNENSE. I.

Del Primo Concilio di Lione.

DISCORSO XI.

EDESI appresso il Concilio, che fù Concilio prila prima volta celebrato in Lione, sot mo di Lone, o fuoi successi. to Innocentio IIII. à cui fù egli presente, il quale fù per questa occasione ragunato, percioche essendo stato creato Pontefice Innocentio, subi-

to incominciò à trattar la pace fra Federico, e Baldo uino, mà il negotio ando in lungo, e vi passarono più di quattro mesi. Fù finalmete tolta questa conchiusio ne, che il Papa in Ciuita Castellana, ne andasse, che iui andato lo Imperadore sarebbe, per abboccarsi co lui, mà inteso poi Innocentio, che Federico, & in Roma, e per camino li tendeua insidie, & agguati: montato sopra i legni de Genouesi, che erano in Ciuita Vecchia, se ne passò prosperamente nauigando in Francia, doue fù in Lione, co grande honore, & amoreuolezza raccolto da tutti, e quiui tosto ragunò vn celebre, e solenne Concilio, doue con lettere, con Federico cita-Messi, e finalmente con il Trobetta, vi citò Federico, to al Concellio. che sotto certa pena coparir psonalmete vi douesse. L'Imperadore vi mandò vn certo Iurista da Sessa, ne domandaua altro, che dilatione di tempo, promet tendo in breue douere esserui anco egli, il che li fù có cesso, mà perche astutamente cercaua di calunniare, e di opprimere Innocentio, fù per vno consentimen- Federico i, if to Generale di tutti, priuato dell'Imperio, e del Re-communicato gno, delche sdegnato forte Federico, fece ruinare le l'imperio.

case, ele ville d'alcuni parenti di Innocentio, che se n'erano per suo ordine di Parma, doue i poderi haue uano in Piacenza fuggiti. Trattossi anco in questo Co cilio della espeditione per ricuperatione di Terra Santa, ene fu creato Capitano Generale, Ludouico Rè di Francia, ilquale in vna sua infermità promesso à Dio, & al Papal o hauea. E durando ancora il Concilio nella Vigilia del Natale del MCCXLIV. creò dodici Cardinali, persone tutte Eccellenti, e diede lo Cappello Car ro per proprio ornaméto il Cappello rosso, che all'ho dinalitio, qua ra fù la prima volta portato da Cardinali, volendo sivolta dato à gnificare, che per defendere la libertà ecclesiastica douessero bisognando ancola vita porre, come di ciò fà fede Martino, che nel medesimo tempo visse nel la vita di questo Pontefice. L'habito poi del medesimo colore, fù loro dato molto dopoi da Paolo Secon do, per accrescer la maestà della Chiesa, l'Inscrittio-

do la prima Cardinali.

Inscrittione del primo Con cilio di Lione.

INNOCENTIO IV. PONT. MAX. FEDERICVS II. HOSTIS ECCLESIAE DECLARATVR. IMPERIOQ. PRIVATVR.

ne, che sotto la Tauola di questa pittura si vede è tale.

DE TERRAE SANCTAE RECVPERATIONE CONSTITUTIVE, HYEROSOLIMITANAE EXPEDITIONIS DVX LVDOVICVS FRANCORVM REX DESIGNATUR. GALERO RVBRO, ET PVRPVRA CARDI-NALES DONANTVR.

Che vuol dire, come sotto Innocétio IV. Papa nel Concilio primo di Lione, fu iscommunicato Federico II. Imp. e priuato dell'Imperio, e creato generale dell'armata, per recuperatione di Terra Santa Ludo uico uico Rè di Francia, e fuil Cappello rosso dato la pri-

ma volta à Cardinali.

Innocentio IV. che questo Concilio celebro, fù si- e sua vita, e milmente della famiglia de Conti, & essendo creato costumi. in Anagna Pontefice, si riuolse tutto à pacificar le co se d'Italia, e della Chiesa, onde canonizò S. Pietro S. Pietro Mar Martire, e Stanislao Vescouo di Craconia, & essendo tire Canonidotrissimo, in tanta, e cosi fatta dignità, molte cose zato. scriffe. Copose gli apparati del Decretale, diche molto i Canonisti si seruono, compose anco l'Authentica scrisse vn'altro libro della Iurisdittione dell'Imperio, e dell'authorità del Pontefice, contra vn certo Pie- Libri serini tro cognominato Vigna, ch'egli chiamò Apologeti- da Innocentio co. Fece Vgo persona di gran dottrina, e di ottima vi ra Cardinale di S. Sabina, il quale scrisse le Glose sopra la Biblia, & al fuo tempo Alefandro de Ales Frate dell'ordine de Minori, fiori in Parigi, doue scrisse vna affai copiofa fomma nella Theologia. Hauendo perscholari Thomasso di Aquino, e Bonauentura da Bagnarea, chiarissime lampade della Christiana disciplina. Morì finalmente in Napoli, doue per la pa ce di quel Regno, fù chiamato, e dentro la Chiesa di S. Lorenzo sepolto, hauendo tenuto il Ponteficato 11.anni, 6.mesi, e 12.giorni.

Federico poi, che fù da Innocentio in questo Con Federico i. e cilio iscommunicato, e per consentimento generale sua vita, ecodi tutti priuato dell'Imperio, fu grande mà trauaglia to Imp,e sendo stato grandissimo Tiranno, fù più volte iscommunicato. Fece grandissimi danni in Italia, Aquila Cità con le tante guerre, ch'egli vi mosse. Edificò l'Aquila da chi edifica. Città in Abruzo, ordinò lo studio di Napoli, fece il ta. Ponte, e la Torre di Capua, compose molte leggi. Fece compilare il libro detto l'Vso de feudi, e tradurre tutte l'opere di Aristotele di Greco in Latino, e man Cose fatte du dò quelle allo studio di Bologna. Fù ambitiosissimo di Federico. lode, e di gloria, ne ricusò perciò fatica, ne schiuò pe-

riculo

Costumi di Fe Bederico y.

derico.

riculo alcuno per confeguirne, no si disperò mai per trauaglio grandissimo, che hauesse, fù splendido nel donare, e pomposo assai nel vestire, onde ben spesso si gloriaua d'esser visto in regal maestà. Fù vago di fere, & animali seluaggi, mà oscurò assai lo splendor del fuo nome, la callidità dell'ingegno, la perfidia, el'odio ch'egli hebbe con molti. Fù di troppo sfrenata libidine, hauendo molte concubine appresso di se, e sinalmente dopò molti trauagli di guerre, e fatiche, sen do stato anni 50. Rè di Napoli, Imperadore anni 32. Morte di Fe- e Rè di Gierusalemme anni 28. morì nel 1250. in Fiorentino Castel di Puglia, sendo da Manfredo suo sigliolo bastardo, con vn Coscino alla bocca asfocato.

CONCILIVM LYGDVNEN. II.

Del Secondo Concilio celebrato in Lione.

#### DISCORSO XII.

Concilio ij . di Lione, e sua bi Storia.

V congregato questo Concilio in Lio ne, e fù il secondo, che vi fosse celebra to da Gregorio X. al quale si ritrouò Paleologo Imp. de Greci, con honora ta, e grande compagnia, e si ridusse al-

Frati

l'vnione della Chiesa Romana, e fu questa, la xiij.vol ci con Latini. ta, che la Chiesa Greca, con la Latina si strinse. Ilche hebbe tanta efficacia, che l'authorità di questo Principe seguendo molti Baroni Tartari, si battezzarono. Fù anco condotto à questo Concilio à persuasione di F. Geronimo Minorita, che fù poi Nicola IIII. il Rè de Tartari, doue fu solennemente battezzato. In que sto Concilio S. Bonauentura Generale all'hora de

Rede TartaribatteZato.

Frati de Zoccoli, si oprò molto con l'ingegno, e con la s. Bonauentu-dottrina, e fece gran cose in seruigio della Chiesa Ca tholica, & in defensione della libertà Ecclesiastica. -Ordinò quiui Gregorio molte leggi, sopra la riforma della Chiesa Romana, fra le quali furono anco quelle, che sono della elettione del Pontefice, che sino al presente giorno si osseruano, pesando cosi dare alcun rimedio alle lunghe vacanze, che fossero potuto per l'auenire dopo la morte de Pontefici Romani succedere: percioche dopò la morte di Clemente IV. suo predecessore vacò la Chiesa dui anni, e noue mesi, có danno grandissimo del Christianesimo, onde egli fùil primo, che instituisse il Conclaue, e se leggi, con le Conclaue insti quali si douesse eleggere il Papa, doue che per prima tuito. i Cardinali si ragunauano di matino insieme in Laterano, ò in S. Pietro, secondo l'occasione, che si offeriua loro, e mi ricordo hauer letto, che alla creatione di questo Potefice, il qual fù creato absente, essendo egli in Asia, vennero alla Corte Romana, che in Viter bo all'hora si era ridotta, Filippo Rè di Francia, e Car lo Rè di Sicilia, i quali; benche molto il Collegio pregassero, e sollecitassero per la presta Creatione del Pó tefice: tutto però fù in darno, e furono constretti andarsi via, onde il buon Gregorio, in questo Concilio fece alcune leggi, intorno à questa materia, per riparare a gli inconuenienti, chen'hauerebbono possuto nascere, secondo le quali, sula prima volta creato Innoventio V. Innocentio V. Burgognone di S. Domenico in Arezzo Città di Toscana, doue Gregorio morì. Si fecero anco in questo Concilio molti decreti sopra la rifor- Decreti del ma de costumi si del Popolo, come del Clero, vi furo- di Lione. no anco molte cose instituite, sopra l'impresa di terra Santa, sopra l'vnione della Chiesa Greca, e Latina, e sopra la pace frà Prencipi Christiani, i quali erano al Phora tutti in arme. Chiamò Gregorio in Lione, à questo Concilio, Thomasso di Aquino, eccellentissi- Aquino.

mo Theologo, che all'hora con bonissimo grido di sa ta vita e dottrina ne viueua, al quale mentre eglisi apparecchia, per obedire al Pontefice di andare, nel Monasterio di Fossa nuoua, di vna febre restado mor-Thomasso di torrese l'anima al Signore l'anno 1374, nel quinquagesimo della vita sua. L'inscrittione, che sotto esso si vede è tale.

Aquino muo-

GREGORIO X. PONT. GRAECI AD

Inscrittione del secodo Cocilio di Lione.

S. R. E. VNIONEM REDEVNT

IN HOC CONCILIO S. BONAVENTVRA EGREGIA

VIRTVIVM OFFICIA ECCLESIAE DEI

PRAESTITIT

TARTARORVM REX A F. HIERONYMO ORD. MINOR. AD CONCILIVM PERDVCITVR. REX TARTAR OR VM SOLEMNITER BAPTIZATUR.

Che vuol dire, come sotto Gregorio X.nel secondo Concilio di Lione, i Greci si strinsero co i Latini, nel che non poco fi oprò S. Bonauentura all'hora Generale de Frati di Zoccoli, e che il Rè de Tartari, vi fù condotto da Fra Geronimo Minorita, doue solennemente si battizò.

Gregorio X. e fuoi virtu.

Fù Gregorio di patria Piacentino, chiamato primo Thebaldo Visconte, ilquale essendo Arciuescouo di Leodio, e secondo alcuni altri Archidiacono, suori del numero de Cardinali, fù per la sua buona vita creato Pontefice absente; percioche mentre dopo la morte di Clemente, che fu alli 29. di Nouembre 1268. si cerca, e si tratta l'elettione del nuouo Pontesice, dui anni noue mesi, & vn giorno, sù vacante la Sede per le discordie de Cardinali. Finalmente à persuasione di S. Bonauentura, che all'hora si ritrouaua alla Corte in Viterbo, il primo di Settembre 1271. Fù eletto, e publi-

publicato Thebaldo Visconte da Piacenza Pontesice, che si ritrouaua all'hora i seruigio di Christo in To lemaide di Soria con Odoardo primogenito del Rè d'Inghilterra, & aspettaua il tempo, per poter con gli altri pellegrini ritornarsene in Ponente. Hauuto egli nuoua della sua elettione, e confermato da i Legati del Collegio, che passorono à questo effetto oltra mare, parti da Soria il Decembre per barca, e venutone prima in Brindisi, giunse finalmente l'anno seguente ad xj. di Febraro in Viterbo, doue erano i Cardinali per esterne dell'insegne Pontificie adorno. Indi ne venne in Roma, doue à 27. di Marzo fu consecrato & incoronato, e chiamato Gregorio X. Fù Pontefice dal di dell'elettione quattro anni, quattro mesi, e dieci giorni, e nel secondo anno dopo la sua incoronatione che erano di Christo 1274. congregò questo Concilio in Lione, donde ritornando in Arezo finalmente morì, e fu iui pomposamente sepolto.

Michele Paleologo, che sendo Imperador de Gre- Michele Paci in questo Concilio su presente e con la Chiesa Lati leologo. na si strinse, su huomo di gran coraggio e valore: per-

cioche à pena hebbe l'Imperio in mano, che spogliò Guglielmo del prencipato di Acaia, e mosse lungamete guerra à Venetiani, con i quali fatta finalmente tre gua si condusse in Lione al Concilio, che iui da Gregorio su publicato, nel quale essendos stretto con la Chiesa Latina, tanto odio si cócitò adosso de Sacerdo ti Greci, che moredo non solo come si doueua ad vno Imperadore su pomposamente, ma ne anco in luogo sacro seppellito. Tenne come vogliono alcuni per 40. anni l'Imperio, e ricouro con l'aiuto de Genouesi Co stantinopoli ch'era stata per 59. anni da Francesi oc-

cupata.

\*\*\*\*

#### CONCILIVM VIENNENSE.

# Del Primo Concilio di Vienna.

DISCORSO.

Concilio di Vicana, e suoi successi.

EDESI appresso dipinto il Concilio che fu la prima volta ragunato in Viena da Clemete V. ilquale essendo Vescouo di Bordella creato Pontefice absente, egli accettata questa elettio-

Sede Apostoli ca trasferita in Francia.

TESSCO .

ne se ne andò tosto in Lione, doue tutti i Cardinali chiamò, che senza indugio vi andarono, e cosi la corte Romana fu trasferita in Francia l'anno MCCCV. douestette con gran danno del Christianesimo 74. anni, con la successione di VI Pontefici, che quiui dimororono. Hora in questo tempo Clemente in tre diuersi Concilii, cn'egli in varij tempi, e luoghi ce-· lebrò, molte cose matura, e prudentemente institui. · Domo prima là setta di Dulcigno Heretico, e di Mar garita sua moglie, che furono di esta authori in No-Dulcigno He uara, poscia che per inuention di costoro, si ritroua. uano gli huomini e le donne insieme, e non era lasciuia ch' esti restassero di viar fra loro, e furono questi Heretici Fraticelli chiamati, è volendo Clemente, opprimer questa nuoua setta, vi mando vn Legato co molte genti, il quale sù l'Alpi, doue questi Heretici erano, parte à fame, & à freddo, e parte con l'arme, gli oppresse, Dulcigno, e Margarita furono presi viui, e tagliatià pezzi à pezzi, e le loro osta abrusciate, e gettate al uento. Nel Concilio poi di Vienna, ch'egli per recuperatione di Terra fanta congregato haueua, confermo le leggi sopra la creatione del Ponte nce

fice fatte da Gregorio X.e vi aggiunse, e suppli alcune cosc, le quali poi furono da Giouanni XXII. che li fuccesse nel Paparo, nel primo libro delle Clementine registrate. Publicò anco quiui Clemente il libro delle Clementine, che egli composto haueua, che fù così dal suo nome chiamato, il quale sino al di di hog gi è stato osseruato, e si osserua. Ordinò anco in questo Concilio si celebrasse la processione nella solennità del corpo di Christo. Fù prima ordinata la Festa del Grameto, qua-Sacramento da Vrbano IIII. da Treca Francese, il do, eda chi or quale creato in Viterbo Pontefice, se n'andò tosto in dinasa. Oruieto nobilissima Città di Toscana, doue perche molto la vaghezza, e securtà del luogo li piacque, si stette con la Corte Romana vn buon tempo, sendo al l'hora la Chiesa assai dalla potentia di Manfredo Rè di Sicilia trauagliata, e qui dopò lo hauer fatto molti celebri edificij, finalmente l'anno 1264. con solenne processione, ordinò la festa del Corpus Domini, e fece ciò per lo miracolo, che occorfe in questi tempi, nella Chiefa di Santa Christina in Bolsena, luogo del la Diocese di Oruieto; percioche mentre vn Sacerdote Tedesco peregrino nel viaggio di Roma, fedele in Miracolo satogni altro diuino offequio, dubbiofo della transustan tiatione del pane e del vino in vero e sacratissimo cor po, e sangue di Christo, celebra nella Chiesa di Santa Christina, tempio nel cauo di vn monte in modo di speloncha celebrato dagli antichi, dubitando della verità del Sacramento: subito (cosa merauigliosa à di re & ad vdire)incominciò à gocciare viuo sangue dal la santissima Hostia, che in mano haueua, di sorte che tutto il corporale ne tinse, sendosi tutta conuertita in carne, fuorche quella particella, che dalle dita di quel sacerdote era tocca. Delche attonito Vrbano si fece dal Vescouo di quel luogo portare in processioene quel corporale in Oruieto, essendo egli vscito con tutta la Corte pomposamente ad incontrarlo, & à ri-ULIB Aa

Festa del Sa cramento instituita.

cenerlosino ad vn certo Torrente detto Rio chiaro. onde in memoria di cofifatto miracolo, ordinò la follennità del Corpo di Christo de ueisi per tutto il Modo il Giouedì, dopo la festa della Trinità solennemere celebrare, hauendone S. Thomaso di Aquino, che in quel luogo leggeua all'hora publicamente Theolo gia, per suo commandamento composto l'essitio, nel quale molte figure del Testamento vecchio inserì. E scriuendo vrbano à tutti Vescoui, & Arciuescoui, Abbati, e Patriarchi della Chiefa per la celebratione di questa Festa, compose la bella Episiola, che incomincia Transiturus de hoc mundo ad Patrem Saluator noster. che fù poi da Clemente V. nel terzo libro delle suc Clementine inserita, sotto il titolo de reliquiis, & veneratione Sanctorum. E concesse molte Indulgenze à quellische all'offitio fossero presenti per tutta l'ottaua, le quali poi furono da Martino V. reduplicate. On de in memoria di questo miracolo il Popolo di Oruie to, che era all'hora assairicco e potente, comincio ad edificare vna Chiesa al Signore Iddio, & alla Vergine gloriosa, di tanta gradezza e spesa, che non ne haueua il Mondo vn'altra, che se li fosse possuto aguagliare, il che fù in capo delli 25. anni l'anno della nostra salute 1290, nel Pontificato di Nicola IIII, che à 13.di Nouembre del medetimo anno getto, dopo vna solenne processione ne fundamenti di questa Chiesa, la prima pietra in presenza de Cardinali, e di tutta la Corte Romana, e di molti Prelati forassicri, e di tutto il Popolo di Oruieto. Nella qual celebre Chiefa esten do quasi finita, su quel Santo corporale in vn bellissimo tabernacolo fopra vn ricco altare riposto, & ogni anno in quella cclebre solennità, con gran concorso de popoli conuicini si porta con gradissima deuotione in processione per la Città, e di questo miracolo scrissero S. Antonino Vescouo, Leonardo di Vtino, Fra Filippo nel supplimento delle Chroniche, Leandro

Tempio di Or

dro Alberti nella sua Italia, Platina nella vita di Vrbano, & altri che per breuità si lasciano. La parte dinanzi di questa Chiesa, è tutta di marmi fini di Paro coperta, e de vaghi, e varij simulachri del vecchio, e nuouo Testamento ornata con vari, fregi, e figure di Mosaico, che fanno dire hiperbolicamete la facciata di Oruieto, fra le quali fù posta modernamente à tem pi nostri, l'anno 1578. v na Tauola di marmo di vn pez zo folo, nellaquale sono scolpiti quattro corpi distinti, alquanto più grandi che di naturale, cioè la glorio sa Vergine con il figlio morto in seno, à i cui piedi è la Maddalena, e da vna banda è Nicodemo in piedi con vna schala dell'istesso marmo di alquanti gradi, con le tenaglie, e chiodi, opera di Hipolito Scalza, Scoltore Oruetano. Celebrauasi dunque la festa del Santissimo Sacramento auanti Clemente V. Essendo Processiones come si è detto ordinata da Vrbano, mà in questo Co del Sacramecilio di Vienna ch'egli celebrò, volse che per maggio re trionfo & esaltatione, si celebrasse solennemente la processione, nellaquale si portasse la santissima Eu charistia in memoria della Passione di Christo Signor nostro. Oltra ciò per propagatione della Chiesa Catholica, nelle quattro principali Academie di Europa publicò studij in lingua Hebraica, Caldaica, Arabica, e Greca, accioche in tutte queste sorti di linguaggi si potesse far profitto nelle scienze, e spetialmente nelle sacre lettere à giouaméto della Chie sa e del Mondo tutto, come si legge nella inscrittione di questo Concilio in cosi formate parole.

Inscrittione del Concilio di Vienna. CLEMENTE V. PONTIFICE CLEMENTINAR VM
DECRETALIVM CONSTITUTION VM CODEX
PROMVLGATVR.

PROCESSIO SOLEMNITATIS C ORPORIS

DOMINI INSTITUITUR

HEBRAICAE, CHALDAICAE, ARABICAE, ET

GRECAE, LINGVARVM STVDIVM

PROPAGANDAE FIDEI ERGO IN

NOBILISSIMI QUATVOR EVROPAE

ACADEMIIS INSTITUITUR.

Che voglion dire, come nel Concilio di Vienna sotto Clemente V. su publicato il libro delle Clementine, instituita la Processione del Sacramento, e nelle quattro Academie di Europa publicati i Studij in lingua Hebraica, Caldaica, Armenica, e Greca.

Clemente V.
e sua vita,e co
sumi.

Fu Clemente Guascone, chiamato prima Beltrando Gothone, dopò la morte di Benedetto XI. creato in Perugia absente Pontesice, & andando egli in Lio ne, oue la Sede trasserì, vi su dell'insegne Pontisicie ornato, alla cui Incoronatione si ritrouorono presenti, Filippo Rè di Francia, Carlo il fratello, che era poco innanzi tornato da Italia, e Giouanni Duca di Bertagna, il quale in questa festa dell'Incoronatione cadendoli vn muro adosso con molti altri che ne surono oppressi morì. Vogliono che Filippo, per questa ruina del medesimo muro, ne hauesse gran male anco egli, & il Papa in questo spauento, e tumulto perdesse vn Carbonchio, che haueua in testa su'l regno, che va leua sei millia ducati d'oro. Coronato dunque Clemente tutto si riuosse al benesicio di S. Chiesa, onde canonizò Celestino V. che rinontiò il Papato, e lo ri-

s. Celestino v. canonizò Celestino V. che rinontiò il Papato, e lo ricanonizame pose pel numero de Santi, chiamandolo Pietro Confessore, VATICANA.

fessore, e Ludouico figliolo di Carlo Secondo Rè di Francia. Indi tolse i Caualieri. Templari, che erano in fini. grandi errori trascorsi, & alcuni di loro haueuano ne gato Christo, accostandosi à Saraceni, onde assieme co'l gran Mastro loro, chiamato Frate Diego Borgognone, furono posti tutti in Catafalco, & esposti al foco fuor di Parigi in capo di 200. anni, che questo ordine era instituito. Diede Clemente le loro facultadi all'ordine della Cauallaria di S. Giouanni, che poco Canalieri di innanzi haueua acquistata l'Isola de Rhodi. Publicò S.Gicuanni. poi il Concilio di Vienna, il quale doi anni fù aperto, & essendo in tanto succeduto l'incedio della Chie sa Lateranense, mandò vn certo danaio al Clero, e po polo di Roma, perche il danno rifarcissero. Morì final mente trauagliato da varie infermità, in capo di otto anni, dieci mesi, e quindeci giorni, da che hauuto il Ponteficato haueua.

La Sede Apostolica, che in Fracia Clementetras- sede Apostoliferi, fu poi da Gregorio XI. huomo Santo, e dottissi- ca quan: e co-mo ridotta in Roma, al cui tepo si fini esto essilio, che dotta in kofu chiamato Trasmigratione. Ilche dicono, che fosse ma. per lettere, & ammonitioni di S. Caterina di Siena, che in quel tempo visse con grandissimo odore di santità, e buona vita, ò come alcuni altri vogliono per es fortatione di vn Vescouo di sua Corte: percioche pasfeggiando Gregorio vn giorno cólui, e dicedoli, che andasse à gouernare il suo Vescouato, che non era, ben fatto, che viuessero le pecore senza il loro, Pastore, dicono che all'hora liberamente il Vescouo li rispondesle, e voi Padre Santissimo, perche non andate al vostro Vescouato, e tenere tanto tempo Roma dal fuo Pastore abandonata? Dalle quali parole mosso Gregorio hauendo conosciuto quanti mali erano suc ceduti in Italia, per l'assentia de Pontefici, determinò di tornarsene in Roma, e facendo in secreto apparecchiare 21. Galee, fingendo volerle per altri effetti, le 1843 mile

mise nel Rodano di tutte le cose necessarie fornite, & vn giorno vi entrò dentro, e peruenuto nauigando al mare, giunse indi à molti giorni à Genoa, e di qui à Corneto, doue disbarcato venne per terra à Roma, Sede Apostoli e fù à xiij: di Genna10 del M. CCCLXXVI. ch'era il settimo anno del suo Papato, & il settantesimo, dache era la Corte passata in Francia, có grandissimo hono re, & applauso in Roma riceuuto. Vedesi hoggi di cosi buona opra fatta mentione nella Sala Regia di Vaticano in vn quadro di pittura di mano dell'Eccellentissimo Rafaele di Vrbino, con questa inscrittione di fotto.

ca ridoua in Roma.

Inscrittione di Gregorio X1. in Vatica

GREGORIVS XI. PATRIA LEMOVICENSIS ADMIRABILI DOCTRINA, HVMVNITATE, INNOCENTIA VT ITALIAE SEDITIONIBUS LABORANTI MEDERETUR ET POPVLOS AB ECCLESIA CREBRO DESCISCENTES

AD OBEDIENTIAM REVOCARET SEDEM PONTIFICIAM, DIVINO NVMINE PERMOTVS

AVENIONE ROMAM, POST ANNOS LXX. REDVCIT SVI PONTIFICATVS ANNO VII. SALVTIS MCCCLXXVI.

muore.

Che vuol dire in somma, come Gregorio XI. ridusse la Sede Apostolica in Roma, dopo lo spatio di 70. an-Gregorio X. ni, che era stata in Francia trasferita. Mori finalmen te di vno intollerabile dolore di vessica, hauendo tenuto il Papato 9. anni, efù nella Chiesa di S. Maria nuoua in Roma, in vna Tomba marmorea seppellito, la quale à tempi nostri, è stata dal Senato, per ordine del Santissimo Pontefice Gregorio XIII. in memoria di cosi celebre attione ristorata, & abellita con questa inscrittione nella base dell'Vrna.

CHRIS. SAL.

GREGORIO XI. LEMOVICENSI HVMANITATE DOCTRINA PIETATEQ.

ADMIRABILI

QVI VT ITALIAE SEDITIONIBVS LABORANTI MEDERETVR SEDEM PONTIFICIAM AVENIONI

DIV TRANSLATAM.

DIVINO AFFLATVS NVMINE HOMINVMQ MAXIMO PLAVSV POST ANNOS LXX. ROMAM FOELICITER

REDVCIT

PONT. SVI ANNO VII.

\$. P.

TANTAE RELIGIONIS. ET BENEFICII NONIMMEMOR

GREGORIO XIII PONT. MAX. COMPROBANTE ANNO AB ORBE REDEMPTO DIC 13 LXXXIIII. POS:

IOANNE PETRODACO CYRIACO MATTHEIO

COSS.

IO. BAPTISTA ALBERICO

THOMA BUBALO DE CANCELLARIIS PRIORE.

Che vuol dire, come il Senato, e Popolo Romano ricordeuole de beneficij hauea eretto questa sepoltu ra à Gregorio XI. Pontefice di gran santità, e dottrina, che con grandissimo applauso ridusse la Sede Apostolica in Roma, che per 70. anni era in Francia dimorata.

CON-

ВЬ

Ppitafio di Gregorio X1.

## CONCILIVM FLORENTINVM.

Del Concilio Fiorentino, e suoi successi.

#### DISCORSO

Concilio Fiorentino, e sua\_ historia.



lio la causa della Republica Christiana reponeuano. Hor essendo fra tanto da molte guerre impedito e trauagliato Eugenio, con consentimento de Cardinali, che erano feeo, lo trasferì di Bafilea in Bologna, indi di nuouo riposto in Basilea, remanendo il Papa quieto delle guerre, che lo trauagliauano, nel seguéte anno in publico Concistorio trasferì in Ferrara il Cócilio di Bafilea, perche i Greci, che erano per vnir-Alberto Imp. si con la Chiesa Latina, questo luogo eletro haucano. Essendo poi morto l'Imp. Sigismondo, creato Alberto Duca d'Austria, il Cardinale S. Croce diede in nome di Eugenio al Concilio di Ferrara principio. Quiui venne il Papa, perche vi era nuoua, che Gio. Paleologo Imp. de Greci, ne veniua con Galere sue, e di Venetiani, che in gratia del Papa lo accompagnauanosperche non li fosse farro dispiacere alcuno, doue

> essendo arrivato, & honoreuolmente riceuuto, Euge mo che desideraua riunire queste due Chiese, nel M. CCCCXXVIII. fatta vna solenne processione, e detta la messa dello Spirito santo, se ne entrò insieme

Gio. Paleologo Impal Coestio.

con

con l'Imp. de Greci, e co'l Patriarcha di Costantinopoli nel Concilio. Fù posto l'Imp. à sedere in vn luogo à se conveneuole, e cosigli altri Greci dirimpetto al Pontefice, & essendo fatta questa dimanda se si cotentauano i Greci di riunirsi alla Chicsa Romana, risposero tutti gridandosche essi voleuanospurche con raggioni efficaci prima si confutassero quelle cose, che soleuano di questa discordia esser cagione. Peril che ogni di si disputana di questa materia da Greci, e da Latini, che erano à ciò stati eletti. Mà la peste, che nacque in Ferrara, doue non si potea perciò commodamente stare, fu cagione che si trasferisse il Cocilio Pesse in Ferin Fiorenza, doue tosto si andò, & ancorche in questo mezzo fosse assai trauagliato Eugenio, essendo tre volte citato da quelli, che erano nel Conciliabolo di Basilea, e creatone però Antipapa Amadeo Duca di Felice Antipa Sauoia detto Felice, non si sbigotti per questo far se- pa. guire il Concilio, facendo discutere le differenze, che erano frà Latini e Greci, si venne finalmenre dopò lunga discussione à questo, che i Greci vinti dalle ragioni, si vnirono, e strinsero co i Latini, lasciando tutte le discordie, e differentie da parte, approuando iriti e traditioni della Chiesa Latina, e confessando Conchiusione ingenuamente, cheil Pontefice Romano vero Vica- del Concilio rio di Christo, e legitimo successor di Pietro il primo luogo nel mondo hauea, e gli obediua meritamente la Chiesa Orientale e l'Occidentale. Onde furono ca gione, che gli Armeni, e gli Ethiopi, anco con la fede nostra sistringessero, tolte via con molte dispute i loro errori, e publicatone sopra ciò breui da Eugenio che la ragione di questi accordi mostrauano con la data di xxij.di Nouembre M. CCCC. XXXIX. nella sessione del Concilio Fiorentino. L'Inscrittione. che à piè di questa Tanola si vede è tale.

-2 1 100

Inscrittions del Concilio Fiorentino.

EVGENIO IIII. PONTIFICE GRAECI ARMENI, AETHIOPES AD FIDEI. VNITATEM REDEVNT.

Leggonsi hoggi di questa vnione alcuni versi nella porta di mezzo di S. Pietro detta Argentea dalle lame di argento lauorate, con cui Papa Honorio tutta la ricoperse, laquale essendo stata da Saraceni depredata, se ben fù poi da Leon IIII. ristorata, Eugenio in memoria dell' vnione di queste Chiese la ricopri di metallo, facendoui intagliare il Martirio de S. Apostoli, e le cose da loro fatte con i seguenti versi Vt Graci, Armeni, Aethiopes hic aspice, vt ip sam Romanam amplexa est gens Iacobina sidem

Sunt hac Eugenij monumenta illustria quarti Excelsi hac animi sunt monumenta sui.

' Che voglion dire, come gli Armeni, Greci, & Ethiopi al suo tempo si ridussero all'vnione della chiesa Romana. Fra tanto rassettate le cose di Roma per mezo de suoi Legati, e specialmente di Gio. Vitteleschiche tutte le discordic in breue ne quetò, e dato già fine al Concilio, Eugenio contra voglia di Fiorentini, che non lasciorono che fare per ritenerlo, se ne venne à Roma, doue entrò à 28. di Settemb. 1443. con tutto il popolo incontra, che non lasciò di farli ogni honore possibile, & allogiando la notte alla porta del popolo, il di seguente ne andò Pontificalmente vestito in S. Pietro, & hauendo poco dopoi canoni-8. Nicolo di Zato S. Nicolò de Tolentino che facea molti miraco-Tolentino ca- li, & portata con solennissima processione e deuotione di tutto il clero, e popolo da S. Pietro in Laterano, la mitra di S. Siluestro che d'Auignone al suo tempo in Roma fu trasferita, poco appresso rese l'anima

nonizato.

al Signore alli 23. di Febraio 1446. nel 16. anno del

Suo Papato.

Eugenio IlTZ.

Fù Eugenio di patria Venetiano, della famiglia e suoi costumi. Condelmaria di bellissimo aspetto, e degno di riuetentia, graue nel dire, e di molta cognitione, e specialmente d'historie, fù liberale con tutti, e particularmente con letterati, della cui conversatione molto si dilettò, percioche fece suoi Secretarij Leonardo Aretino, Carlo Poggio, Aurispa Trapezuntio, e Biondo, tutte persone dottissime: fauori assai tutte le scole, e quella di Roma specialmente, doue volle che ogni maniera di letteratura e di dottrina si leggesse. Amò merauigliosamente i Religiosi, e gli accrebbe di facoltà, e d'immunità, e finalmente dopò lo hauer fatte molte cose bone in seruigio di S. Chiesa, morì nel 64. anno della sua vita, e su in San Pietro sepolto in vna tomba di marmo magnifica, ch'il Cardinale suo nepote gli drizò.

# CONCILIVM LATER ANENSE.

Del Concilio vltimo di Laterano.

DISCORSO XV.

EDESI appresso il Concilio Late- concilio visiranense incominciato da Giulio II. mo di Latera e compito sotto Leone X. la cui origine fu, che essendo stato da alcuni emuli, & inimici di Giulio congregato vn Conciliabolo in Pisa, il Papa

the standing terms and the projection of the

vedendo ciò esser fatto senza sua authorità à persuasione di Antonio di Mote, fece bandire vn Concilio generale per douere in Laterano celebrarlo: mà es-

sendo

no, e sua bisto

DELLAIIBRARIA 198

Giulio 11.muo

sendo indià poco per i molti trauagli, che furono al suo tempo amalato Giulio di vna lenta febre, che lo condusse à morte, si lasciò il tutto interrotto, e pendente.

Successe à costui Leon X.ilquale riuolto à traquil-Jare le tépeste di guerra, ch'erano state al Modo, ripo se nella pristina dignita quei Gardinali, ch'erano da Giulio stati prinati del Cappello, i quali deposto lo schisma ne vennero tutti humili in Roma à baciarli il piede. Perilche volle Leone, ch'il Concilio di Late rano incominciato da Giulio per molte cagioni si seguisse, tanto più che all'hora cominciò à sentirsi nell'vltime parti della Germania l'abomineuole, ene-

thero.

Martino Lu-fando nome dell'heretico Martino Luthero, il quale à guisa di vn diabolico instrumento andaua seminando zizania contra la Chiesa santa, & ardina erger le corna contra Christo, & il suo Vicario in terra, e puote tanto questa sua buona voluntà, che tranquillò le cose di Europa, ch'era già tutta in arme, e ridusse per mezo de suoi Legatialla pace i Prencipi Christiani, che lasciati gli odij cosi mortali, placati gli animi cosi discordi, e tolte via le seditioni cosi pestifere, e le ciuili dissentioni, e l'intestine calamità apportorono in Italia,& in Europa tutta vna vita quieta,& vn secolo d'oro. Onde riuolto Leone alle cose del Concilio, oltra l'altre cose pertinéti al bé viuer Christiano, trattò Cose fatte l'espeditione della guerra cotra Selino grá Turco, il quale hauendo vinto e morto dui Soldani, s'era insignorito del Regno di Soria, e di Egitto con grandissimo terrore di Christiani, à i quali anco minacciaua ruina. Il perche oltra il Concilio, nel quale si trattò di questo, creandone Generali Massimiliano Imp. e Francesco Rè di Francia, fece anco Leone in Roma molte solenne processioni, e vi andò esso in persona scalzo con tutta la Corte da S. Pietro alla Minerua; portando in questa pompa gran copia de imagini, e

commit

di reliquie de Santi, pregando N. Signore, che dal furor di questo cane del Turco difensasse i suoi fedeli,e parue ch'il pietofo Iddio l'essaudisse, perche poco ap- Selino muore. presso morì quel barbaro di vn Cancro, che l'amazò, edi successe in vn tanto Imperio Solimano il figliuolomen fiero per certo, ch'il Padre: hauendo cosi placata l'ira di Dio. Ad imitation del quale à tempi nostri Sisto V.ne tumulti della Francia, trattandosi della creatione del nuouo Rè, hauendo publicato vn gradissimo Giubileo, fece come pietoso Padre, e zeloso Processione Potefice due fimili processioni, l'anno 1589. da S. Su-fatta da Sisto fanna in S. Maria maggiore, e da S. Spirito à S. Pietro, nelle quali egli similmente benche vecchio à piedi n'andò, pregando N.S. per la tranquillità, e pace di quel Regno Christianissimo. L'Inscrittione, che sotto la pittura di questo Concilio si vede à tale.

.2

IVLIO II. ET LEONE X. PONTT. MAXX. BELLVM CONTRATVRCAM, QVI SYPRIAM ET AEGYPTVM PROXIME SVLTANO VICTO

Inscrittione dell'ultimo co cilio Lateranense.

OCCVPABAT DECERNITUR MAXIMILIANVS CAESAR ET FRANCISCVS REX GALLIAE BELLO TVRCICO DVCES PRAEFICIVNTVR.

Che vuol dire, come fotto Giulio II. e Leone X. cele brossi il Concisio di Laterano, doue su bădita la guer ra contra Selino gran Turco, e ne furono creati Generali Massimiliano Cesare, e Francesco Rè di Francia.

Fù Leone della famiglia de Medici, di Patria Fio- Leone X. rentino, alto di corpo, di faccia vaga, se bene hebbe suoi costumi. gli occhi azurretti e come di poca vista, di aspetto gratioso,e venerabile, elegante nel dire, graue nelle sententie, patiente nell'odire, prudente nel parlare,

gran-

grandissimo amatore, & osseruatore della giustita, amò sommamente le persone letterate, e donò loro assai, onde creò Cardinali Tomaso di Vio di Gaeta Frate di S. Domenico, specchio e luce della schola Thomista, Bernardo da Bibiena, Egidio da Viterbo, & altri che surono virtuosi, & eloqueti Cardinali. Canonizò S. Francesco di Paola à prieghi di Francesco Rè di Francia, e finalmente dopò lo hauer gouernato la Chiesa otto anni, 8. mesi, e 20. giorni morì nel 46. anno della sua vita. Fù pianto non poco dal Popolo per la felicità de tempi ch'egli ridusse, e le sù perciò dal Senato Romano eretta vna statua in Campidoglio in memoria con questa inscrittione nella base.

Leone X. muo

#### OPTIMO PRINCIPI LEONI X.

Inferittione della Statua di Leon X. MED. IOAN. PONT. MAX. OB RESTITVTAM
INSTAVRATAMQ. VRBEM, AVCTA SACRA
BONASQ ARTES, ADSCITOS PATRES
SVBLATVM VECTIGAL, DATVM CONGIARIVM.

S. P. Q. R.

# CONCILIVM TRIDENTINVM.

Del Concilio di Trento, e suoi successi.

DISCORSO XVI.

Concilio Tridentino, e sua bistoria. LTIMAMENTE si vede il Concilio
Tridentino celebrato à tempi nostri,
che incominciato da Paolo III. per l'he
resia di Luthero, il folgore dell'Inferno, passò sotto Giulio III. Marcello II.
Paolo IIII. e Pio IIII. Romani Pon-

tefici, al cui tempo fù finalmente chiuso e serrato, del quale

quale sono hora per dare vn breue raguaglio. Ardeua già il Mondo tutto d'incendio, posciache da vna parte lo scelerato Martino vero Ministro di Satanas Marino heso, sotto il Pontificato di Leone hauea incominciato nella Germania à seminar nuoua zizania nella Chie sa Catholica, la quale andaua turrauia più crescedo, di sorte che passò sotto Adriano, e Clemente, lacerádo i sacri Canoni della Chiesa, el'authorità de Pontefici Romani. Dall'altra parte era già sorta la pazza, e foribonda pazzia degli Anabatisti, i quali haueua- Anabatisti no di già occupato Monasterio Città fortissima della beretica Vuestefalia, e creatone Rè Gio. Leidense, huomo di Olandia laico, e di bassissima conditione, benche d'ani mo senza alcun dubbio grande, il quale era stato di questa nuoua dottrina inuentore, hauendo dato nome à questa sua Città di nuoua Hierusalemme, e di Monte Sion, se ben dopoi con tutta la sua Città fù pre so, e tagliato à pezzi. Sorgea dall'altro canto, e tuttauia se venea più accendendo il pazzo furor d'Arrigo Arrigo viji. VIII. Rè d'Inghilterra, il quale per sdegno era diue- heretue. nuto pessimo heretico, e di già accostato alla diabolica setta di Luthero, che fù prima da lui con vn dottissi mo libro, che contra li scrisse oppugnata, onde meritò da Leon X. il titulo di defensore della fede Catholica. Quando creato Pontefice Paolo III. Farnese di Paolo ig. Papa eterna memoria, veramente mandato da Dio per soc corso della Christiana Republica, che di già n'andaua in ruina, per rimediare à tanti inconuenienti, che erano nati, e tuttauia nasceuano nel MDXXXVI. fece bandire in Mantoa vn Cocilio generale tanto desi- concilio in derato dal Mondo; il che fù in capo del xx. anno del- Mantoa. l'heresia di Luthero, in quel tempo à punto che la Maestà di Carlo V. vinto il crudelissimo Corsaro Hariadenò Barbarossa, che con una grossa armata facea infiniti danni alle marine d'Italia, di Sicilia, e di Spagna, hauendo preso Tunigi, e riposto con dure condiplanetin &

tioni Muleasse nel Regno, liberati 20. mila Christiani

cattiui, che da varij luoghi erano stati da quel crudedelissimo Corsaro, presi & in misera seruitù ridotti, se ne venne prima in Ŝicilia, poi in Napoli, & vltimame te à visitar Paolo si condusse in Roma. Ilche fù di non Carlo V. 22 poco giouamento alle cose del Concilio, poiche abboccatisi assieme il Papa, e l'Imperadore, poteano meglio consultare quello, che fosse alla Republica Christiana gioueuole. Venuto dunque Carlo à Roma alli 5.di Aprile del XXXVI. per la porta di S. Sebastia no vi entrò, e vi fu da i Cardinali, da i Vescoui, e da gli altri Prelati, e dalla nobiltà Romana, con trionfal pompa riceuuto, & accompagnato in S. Pietro, doue sù le schale il Papa secondo il costume antico l'aspet taua, e quiui sendoli con ogni riuerenza baciato da Carlo il piede, fù da lui honoreuolissimamente riceuu to, & essendo vicino il sato di della Pasqua, volse Pao lo alla presenza di lui dell'Insegne Imperiali adorna to, celebrare solennemente Messa in S. Pietro. Doue hauendo lungamente ragionato per spatio di 13.gior ni di cose alla Christiana Republica importantissime,

Vicenza.

Roma.

Legati del Concilio.

Concilio in e spetialmente di queste del Concilio parti, onde poco appresso fù mutato per alcune caggioni il luogo, & assignata Vicenza, terra di Venetiani, & eletti à co si importante negotio Lorenzo Campeggio prima, e poi in suo luogo Bonifatio Ferrerio, Giacomo Simonetta, e Geronimo Aleandro ottimi, e prudentissimi Cardinali, e per intimare'à Germani, & ad altri Pren cipi Christiani il Concilio, fueletto Pietro Vorstrio Vescouo d'Acqui virtuoso, e sauio Prelato, mà per di uersi impedimenti, ch'ogni di succedeuano anco que sto hebbe difficile successo, perciòche fù Vicenza anco rifiutata, e lasciata per essere alquanto dalle contrade de gli Heretici lontana. Onde chiedendo i Lu-Concilio in therani vn luogo atto al Concilio, fù loro finalmente dal Papa assignato Trento, che è quasi nel mezo fra l'Italia,

Trento.

l'Italia, e la Germania, e fù verso il principio di Nouembre qui bandito la terza volta il Concilio, e vi mandò Paolo tre Cardinali Legati, perche vi desse roprincipio, e preparassero il luogo à gli altri tanti Legati di Pao che concorrer vi doueuano. Furono questi Pietropao lo al Concilio lo Parisio, gran professore delle cose humane, e diui-di Tronto. ne, Gio. Morone, ch'era stato Legato molte volte con honorato grido di ottima vita, e dottrina, e Reginaldo Polo Inglese, ch'oltre l'esser di sangue Regio, e di eccellente facondia nella Latina fauella, era anco co me vno specchio della vita Christiana tenuto. Mà essendo poi reuocati i dui primi, furono in luogo loro mandati Gio. Maria de Monti, e Marcello Ceruino, i quali ambedue furono poì l'vn dopò l'altro Pontefici, sotto il nome di Giulio III. e di Marcello II. dopò l'andata de quali, andorono in Trento alquanti famo si Vescoui, che ne haueua Papa Paolo, più di cento di eccellete ingegno, e dottrina eletti, perche potessero della verità delle cose della Scrittura sacra, e della sa lute della Republica Christiana, che n'andaua in ruina in presenza di tutto il Mondo disputare. Vi andorono anco dalla Francia, e dalla Spagna molti prelati. Mà non contentandos ne anco di questo i Lutherani, e calunniando hora il luogo, hora i capi, si vidde che non era cosa, che essi manco desiderassero, che il Concilio, che insino à quel tempo con tanta instantia, e superbia domandato alla Sede Romana haueuano.

Frà tanto iscommunicando Paolo in publico Con Arrigo vija. cistorio Arrigo VIII. il Rè Heretico, e reputandolo nicato. indegno del nome di Rè, lo priuò del titolo Regio, e di ogni sua potestà: atteso che egli hauea cacciato di casa la repudiata Caterina sua vera moglie, figliola del Rè Fernado il Catholico, e Zia dell'Imp. Carlo V. & acceso dell'amore di Anna Bolenia, che come Con cubina teneua gli ornamenti Regali dato li hauesse, e

i. 43

Cc

quel-

quelche era molto peggio con la setta Lutherana accostato, profanando i Monasterij, e le Chiese sacre, tolto hauesse via tuttii Frati, e Monaci delle Religioni, ch'erano in Inghilterra, facendone molti crudelissimamente morire, chiamandosi superbamente, e sfac ciatamente capo della Chiesa del Regno suo. Era in questa frenesia montato Arrigo per causa del diuortio, ch'egli volea fare co Catherina sua moglie, il qua le essendo stato per molto tépo nelle più celebri schole di Christianità da Iuristi, e Theologi eccellentissimi trattato, discusso, e risoluto che non si douesse in modo alcuno, non hauedo Clemete VII. (perche cosi era debito) voluto có la sua authorità approuarlo, anzi reprouando queste nozze della Bolenia come nefarie: egli che dal suo pazzo amore guasto si ritrouaua, dando di calcio à tutta la gloria della sua pristina virtu, alla setta Lutherana accostossi; onde iscommunicato da Paolo, non passò molto, che la mano di Dio benedetto, sù sopra quel Rè per vendicare in par te le sue tante sceleranze; percioche con vna nuoua, Bolenia fatta & inaudita seuerità quella medesima Bolenia, ch'egli hauea tanto amata, fe come adultera publicamente morire. Et essendo nata frà tanto la peste in Trento, fù trasferito il Concilio in Bologna, doue poco ap-

morire.

Cagione del-

Cherelea di

Arrigo.

Concilio traffertto in Bolo- presso restò pendente & interrotto, sendo da questi, e

> Nouembre 1549. hauendo tenuto xv.anni, e 28. gior ni il papato.

Giulio in. PAPA.

Succedendo appresso Giulio III. nel primo anno del suo Pontificato, sece per vn publico breue bandire per lo Maggio seguente il Concilio di Trento, ch'era da Paolo stato trasferito in Bologna, perche si continuasse diluogo, & inuiando questo breue all'Im perador Carlo, che all'hora, fi trouaua in Augusta, lo fènella Dieta che vi celebraua in presenza de tutti quei Prencipi publicare, onde ne concorfero in Tren

da altri disturbi trauagliato morto Paolo à dui di

to a

VATICANA. S 205

to alcuni Vescoui di Germania, di Spagna, e d'Italia. Vi mando all'hora Giulio Secondo il solito Legato Legati di Gin-Apostolico, Marcello Crescentio Cardinale, e con lio al Cocilio. lui dui affisteti Sebastiano Pighino Arciuescouo Sippontino, e Luigi Lippomano Vescouo di Verona; per che in nome del Papa nel Concilio assistessero, & essendo nate frà tanto gradissime discordie, per lo racquisto di Parma, e frà Carlo ancora, & Henrico successor di Francesco rinouate le guerre, assai legiermé te si trattauano le cose del Concilio, doue non sù mai Lutherano alcuno, che andar vi volesse, con iscusa, che non fosse il luogo sicuro in modo che hauesse potuto ciascuno liberamente la sua intentione dirui. Il perche il Concilio ne fù poco appresso sciolto per caggione de Tedeschi ribellati à Carlo, che tolte l'ar me sotto le bandiere di Mauritio Duca di Sassonia concilio inpassorono sopra Norimberga e gli altri luoghi presso Oenipôte, che era tre giornate da Tréto discosto, onde si posero in tato spaueto i Prelati del Concilio che fe n'andorono tosto via. Fra tanto estendo morto Edo uardo VI. Rè d'Inghilterra, prese per diuina voluntà la corona del Regno Maria, Donna di rare qualità figliuola di Arrigo VIII. e di Catherina d'Aragona Maria Reina sua prima e legitima moglie. Essendo questa nuoua d'Inghilterra. Reina religiosissima e veramente Catholica, con l'authorità del Cardinal Reginaldo Polo, che era con soprema potestà stato dal Papa madato Legato in quel Regno, perche dalle pazze sue heresie il ritrahesse; rese à quei popoli l'antico culto della vera e Catholica Religione, che per xx. anni da Arrigo suo Padre era stato gia tolto via. Ella mandò i suoi oratori à Roma à riuerire e dare obedienza al Pontefice, come tutti gli altri Prencipi Christiani far sogliono, onde essendo appresso tolta per moglie da Filippo figliuolo di Carlo V. ilquale hebbe dall'Imp. suo padre il re-gno d'ambedue le Sicilie, lo stato di Milano, e quel filippo d'Ass.

DELLALIBRARIA 206-

di Fiandra con alcune altre Provincie e ne fu Rè chia mato, parue che si volessino tranquillare alquanto le tempeste & i tumulti ch'erano sin'hora stati nel mon-Giulio iii.mus do, quando preso Giulio da vna lenta febre si infermò, che non essendo da principio stimata, crebbe poi tanto che finalmente l'uccife alli 3. di Marzo 1555.

Martello ii.

Papa .

Successe poi Marcello secondo, il quale per non esser vissuto piu che 22. giorni nella seggia Apostolica fotto il manto di Pietro, non puote cosa alcuna di ricordeuole lasciare, se non vn desiderio grandissimo di se al Mondo. E certo, che se fosse vissuto il Concilio

hauerebbe al suo tempo hauuto fine.

Paolo iii. Papa.

Creato frà tanto Papa, Paolo IIII. per le molte guerre si civili, come estrinseche, che al suo tepo successero, non si puote conchiudere cosa gioucuole intorno al Concilio, perche egli da molte cose, e tumul

ti impedito non puotè attenderui.

Pio iiy.

Vltimamente Pio IIII. per riparare ardentemente allaruina della Chiesa di Christo, mostrò desiderare più ch'altri il Concilio, onde egli non aspettando esserne richiesto, da sestesso per mezo de Legati, vi inui tò, & vi essortò, e quanto per lui si puotè spinse tutti i Prencipi Christiani à douer celebrarlo, & à mandarlo innanzi, hauendolo di nuouo fatto bandire in Treto, accioche per questa strada, che sempre ne tempi calamitosi della Chiesa sù megliore, si desse qualche riparo, e salutifera medicina à i popoli infetti di here sia. Mà essendo nata differenza se si doueua in Trento. continuare il Concilio, ò altro luogo nominare. Il Pa pa con merauiglioso auedimento per tener quieti tutti, vsò nel breue, nel quale il Concilio si publica. ua, cofi fatta formula di parole, che ne restorono le parti sodisfatte, & il Concilio di Trento con la sua authorità. Egli ne mandò tosto secondo il costume an tico, Legati della Sede Apostolica Hercole Gonzaga Cardinal di Montoa, Geronimo Seripanno Napo-

Legati di Pio inj.al concilio.

litano

VATICANA.

tano già Generale di S. Agostino, e Stanislao Osio Po lacco, Cardinali tutti di grandissima reputatione, i quali vi diedero felice principio, e felicissimo fine. Concorsero fra tanto molti Vescoui, Arciuescoui, Abbati, Generali, Priori, Filosofi, Theologi, Iuristi da diuerse parti del mondo, e vi furono anco gli Ambasciadori di tutti Prencipi e Città franche della Chri- Imp.de Turstianità, vi furono anco inuitati il Redi Persia, ql di Prencipi Pa. Ethiopia, el'Imp. de Turchi, accioche madado alcun gani inuitati de suoi Satrapi, si ricognoscesse la verità della fede,e l'eccellenza della vera Religione. Discorrendosi dun Martino bere que la verità della fede Christiana, ne fu per comune tico condenna consenso dannato l'heretico Martino capo e Prencipe de tutte le discordie de nostri tempi, e reprobata la sua falsa e diabolica dottrina, che di già parea che ful minasse nelle parti della Germania, furono anco codennati gli Anabatisti, e conculcata la superbia de tutti quelli heretici, che presumedo troppo di se stessi, l'authorità del Romano Pontesice e de sacramenti della Chiesa annullauano. Furono in vn medesimo tempo riformati i costumi si del clero come del popolo, che troppo licentiosamente ne viueano, e con quei saluriferi canoni che vi si formarono restituito l'hono re à Dio, la pace al mondo, la deuotione à fedeli, & insieme confermata l'authorità Apostolica, la virtu del le Chiaui, e finalmente tronca la via à gli empi e scelerati di sentir male della santa Chiesa Catholica, son data co'l pretioso sangue del Saluator del mondo come nell'inscrittione di questa pittura si legge in cosi formate parole

PAVLO III. IVLIO III. PIO IHI. PONTT.

LVTHERANI, ET ALII HAERETICI constitution de the photocons DAMNANTVR. di Trento.

Inscrittions

CLERI, POPVLIQ. DISCIPLINA AD PRISTINOS MORES RESTITVITVR.

208 DELLA LIBRARIA

Che vuol dire come nel Concilio di Trento celebrato sotto Paolo Terzo, Giulio Terzo, e Pio Quarto, furono dannati i Lutherani & altri heretici, e riformati i costumi del clero e del popolo.

Vedesi di cosi buona opera hoggi fatta mentione in Vaticano nelle loggie che Pio fece pingere fra l'al tre imprese sue heroiche in cosi formate parole

CONCILIO TRIDENTI INDICTO PRINCIPES

Inscrittione del Concilio di Trento in Vaticane. AD REM ADIVVANDAM COHORTATVS OMNIBVS EVOCATIS

GENERALE CONCILIVM ANTE XXVI. ANNOS INCOHATVM

SVMMO OMNIVM CONSENSV FOELICITER ABSOLVIT.

Confermò Pio con l'authorità Pontificia quanto si era nel Concilio determinato, e poco dopoi tutto lie to e cotento per hauer riparato alle ruine della Chie-sa Santa se ne volo all'altra vita, lasciando di se perpetua memoria nel mondo, hauendo gia tenuto il Pontificato cinque anni, vndeci mesi e tredeci giorni, dellaqual confirmatione se ne vede anco hoggi memoria in Vaticano nel tenor che segue

CONCILIO TRIDENTINO PERACTO SANCTA SYNODYS OM NIVM QVAE IN EO DECRETA FRANT CONFIRMATIONEM A PIO IIII PONT. MAX. PER APLICAE SEDIS LEGATOS PETIT.

de la confirmatione del concilio in Vaticano.

Inscrittione

Hor queste sono le Pitture de Concilij, che per ornamento della Libraria sece depinger Sisto, le quali
e per la nobiltà e degnità delle cose rapresentate, e
per la vaghezza de colori, non possono senza merauiglia riguardarsi, L'esplicationi di esse con quella breuità che m'è stata possibile, hò succintamente in questa seconda parte compilata, mà è tempo che passiamo alla descrittione di tutte le celebri Librarie ch'egli nell'altra parte vi sece misteriosamente dipingere.

D E



# DE RAGIONAMENTI DELLA LIBRARIA VATICANA,

DI MVTIO PANSA ACADEMICO AGIRATO.

## TERZA PARTE.

NELLA QUALE SI DISCORRE DELLE LIBRARIE CELEBRI DEL MONDO.



#### BIBLIOTHECA HEBREA.

Della Libraria de gli Hebrei.

DISCORSO PRIMO.



l'Hebrea, che quiui à capo di tutte dipinta si vede. No è dubbio, che si come frà gli Hebrei si trouorono primieramente le lettere, e l'vso di compor libri, come dicessimo di sopra: così anco sia da credere, che le pri-

me Librarie fossero frà loro, percioche se bene habbiamo, che auanti Mosè, dal quale vogliono che hauesse origine la Libraria de gli Hebrei, si trouassero li bri, come fù il libro di Enoch: nulla dimeno non fù mai(come dicono) l'vso delle librarie, e ciò per penuria de libri, che non erano ancora tanto in vso. Onde egli fù quello, che li diede principio, co'l dare à conseruare à Leuiti il libro della legge, ch'egli riceuette nel Monte Sina dalla mano di Dio, delche no mi parfuor di proposito qui breuemente alcune cose discor rere. Era già il popolo eletto, e peculiare del Signore vscito fuori dell'Egitto sotto la scorta del Capitano Mose, & hauea passato con l'asciutto piede il mar rosfo, e sommer so Farone, con tutto il suo esercito, quan do volendo Iddio confermarlo cofi ne i costumi del viuere, come etiamdio in cerimonie, e riti de sacrificij, e diuini honori, accioche con lui viner sapesse per religione, e co'l prossimo per costumi, si risoluè darli la legge, pche li fosse vno specchio dinanzi gli occhi del core, che gli mostrasse la fragilità della sua natura la debolezza delle forze sue, le piaghe, & infermità dell'anima, la multitudine de peccati, & offensioni di Dio. Onde apparso nel mezo di vn fuoco con strepiti di suoni, tonitroi, e folgori coruscanti, sopra il Monte Sina, che tutto fumana, essendo il popolo per le cose merauigliose fatte da Dio, e per l'authorità della diuina legge tutto pauroso e tremante, chiamò à se Mo sè nella sommità del Monte, hauendo lasciato il popolo fotto il gouerno di Aron, e di Hur. Et iui per quaranta giorni, e 40. notti continui lo fece dimorare, nel qual tempo gli riuelò molte cofe, che doueuano essere di grande vtilità al genere humano. E primieramente li diede la cognitione della creation del mondo, e delle cose ch'erano successe ne passati secoli, de quali n'era fra gli huomini la memoria perduta per longhissimi tempi dell'antichità trascorsi, percio-

che

Dio dà la leggo al popolo Hebreo.

Cose renelate da Dio à Mosè.

che come molti vogliono non erano ancora nel mon do charatteri, ne forma alcuna di scriuere: mà si vsauano segnali appresso gl'antichi in luogo di scrittura,& i Prencipi vsauano gli anelli, come si legge di Giacob, e di Giosefsuo figliolo nell'Egitto, onde la Gmettes de prima scrittura si crede esser stata quella, che fece Iddio co'l dito suo nelle tauole, nelle quali egli scrisse i dieci Commandamenti, e questa arte imparata da Dio, in segnasse poi Mosè al popolo, con grande vtilità del Mondo. Quiui hebbe ancora notitia de tutti sa crificij, riti e cerimonie pertineti alla religione, di tut ti precetti si de costumi, come de giudicij, il modo di fabricar l'Arca al Signore, di drizare il tabernacolo di vna statuita grandezza, e tutte l'altre cose, che si leggono nel vecchio Testamento fatte da lui. Perloche disceso poi dal Monte, portando le sopradette ta uole con diece precetti scritti per mano del Signore diede quelle in custodia à Leuiti, accioche per petuamente si conseruassero nel Tabernacolo frà gli Hebrei, come cosa santa, e riceuuta dal Cielo, & indi messosi egli à scriuere quanto da Dio gli erastato insegnato, compose i misteriosi libri del Genesi, da qua da Mose. li fù riuelata à gli huomini la Creatione del Mondo. e tutte quelle cose, che ne passati secoli successero. Questi conseruati ancora da Leuiti, diedero in vn cer to modo principio all'inuentione delle librarie, che sino à quel tempo non erano mai state nel Mondo. Essendo poi condotto il popolo in terra di promissione, di cui capo, e Reina era la santa, e regal Città di Hierusalemme, furono quiui anco ilibri sacri trasferiti, nel qual luogo diligentemente conservati, e custoditi, diedero occasione di far libraria sacra à gli Hebrei: pciòche in dechiaratione di essi, furono successiuamente scritti molti altri libri, i quali il numero accrescendo, ampliarono non poco la Maestà del luogo, oue essi si conseruauano. Mà essendo poi suc-Dd

cessiuamente per i peccati del popolo adirato Iddio,

Imperio de gli Affiri in chi

terminato.

permise che il Rè di Babilonia Nabrucdonezor pieno di furore, tutto ardendo venisse alla Città di Hierusalemme, la distrugesse da fondamenti assieme co'l Tépio, e tutti i pretion Thesori di quello con l'infinitericchezze della Città, & il Reincathenato con grãde moltitudine di popolo nella dolente seruitù in Ba bilonia conducesse cosi assieme con il popolo, vi fu rono anco condotti i libri Sacri: mà sendosi con la morte di Balsazar terminato il fortissimo Imperio de gli Assiri, e de Caldei. Dario Rè di Medi in persona di cui fù trasferito, hauendo presa Babilonia, & insigno ritosi del Regno e de gli Hebrei, che iui cattiui si ritrouauano. Cognoscendosi hormai attempato, e pieno di anni, hauendo l'inimico conforme al suo desiderio debellato, quello istesso anno della presa del Regno Assirico, si ritornò nella Media, lasciado quel lo al suo genero Ciro Rè di Persia, il quale preso il go uerno di esso, nel settuagesimo anno della cattiuita de Giudei, fù alla liberatione di quelli nel core confor-Giudei libera tato da Dio: onde tocco da vna inspiratione interna, ti dalla catti- diede licenza à gli Hebrei di ritornare in Hierusalem me, e di riedificare il Tempio al Signore, restituendo loro tutti i pretiofi vafi d'oro e d'argento, che nel rui nar la Citta portar hauea fatto in Babilonia il gran Nabucdenezer. Perloche nel settimo mese giungendo i Giudei in Hierusaleme, fatto il sacrificio à Dio, cominciorono à dar principio all'edificio della Cit-

Hierusalemme ried ficata

uità.

tà, e del Tempio, la quale essendo condotta à perfettione. Esdra Dottore Eccellente e famoso, congregato tutto il popolo, espose loro il volume deila legge di Mosè per confermarli nella diuina Religione, e far li obedienti à Dio in tutti riti, costumi, cerimonie, e consuctudini della legge, la quale esso tutta rinouò, che era dispersa per il Babilonico incendio, & ad vna ottima intelligenza la ridusse, e trouati caratteri de

primi

primi affai più commodi la rescrisse illuminato dallo Spirito santo, riducendo questi libri al numero di 22.che tante erano le lettere dell'Alfabeto. Onde hauendola letta, & insegnata al popolo il dotto Scriba, la diede ad esser conseruata à futura memoria de soprauegnenti secoli. In dechiaratione de quali sendo già appreso il modo di scriuere, surono successiuamete composti molti, e molti libri, da quali venne poi ad ingrandiri la libraria Hebrea, di maniera, che insegnò modo al mondo di farne dell'altre. E tutto questo breuemente si accenna nell'Inscrittione, che sotto la Tauola di questa pittura si legge in così formate parolè.

MOYSES LIBRUM LEGIS LEVITIS
IN TABERNACULO REPONENDUM

Inscrittione della libraria de Caldei.

TRADIT

ESDRAS SACERDOS ET SCRIBA

BIBLIOTHECAM SACRAM

RESTITVIT.

Che voglion dire, come Mosè diede à conseruare à Leuiti nel Tabernacolo il libro della legge, e che molto tempo poi Esdra sacerdote, e Scriba del Popolo Hebreo, restituì la libraria sacra, hauendo rescritti i libri della legge, come di soprasi è ragionato.



#### BIBLIOTHECA BABILONICA.

Della Libraria de Caldei in Babilonia.

#### DISCORSO

Libraria de Caldei, e sua historia .

IEGVE appresso la Libraria de Caldei, i quali furono celebri molto nelle lettere, e nelle scienze, e spetialmente nelle cose Magiche & Astrologiche, nelle quali vennero in tanta perfettione, che per eccellenza tutti quelli, che

per cognitione di Stelle predissero cose future, fu-Lib. de Fato rono da Cicerone chiamati Chaldei, non per altro, Tuscul. de di- se non perche essi furonoi primi, che osseruassero il minat. corso delle Stelle e de Pianeti, & alla Magia dessero

opera. Di ciò dicono, che fosse Inuentore Gioue Belo, à cui fù poi drizato in memoria il Tempio, che secondo alcuni, fù principio dell'Idolatria nel Mondo. Fù questa instituita in Babilonia già capo, e Reina delle genti Caldee, la quale crebbe ad incredibil gra

dezza, dopò che Niniue fù disfatta. E posta questa Babilonia Cit Città in vna grandissima pianura di forma quadrata

di tata gradezza, che circuisce 480. stadij, le cui muraglie, come riferiscono Herodoto, e Plinio erano di tã-

Lib. 1. cap. 10. ta larghezza, che commodamente sopra di esse poteuano incontrarsi dui carri correnti, di sorte che vogliono, che fossero di 50. cubiti regali di larghezza, e 200 di altezza. Cento entrate hà nel circuito tutte in mezo di fortissime Torri, con porte di bronzo, & è di-

uisa in mezo dall'Eufrate, il quale furioso cadendo da i Monti d'Armenia, entra nel mare Eritreo, le cui

ripe

sà . e sua de-Crittione.

ripe sono tutte di mattoni murate dentro della Città, accioche il fiume non possi far danno, e sù questa ope ra fatta da Semiramide, perche prima affondaua tutta quella regione, Nitocre poi Regina, che quiui regno li fece il letto di pietre viue, hauendo tolto il fiume dal suo luogo, e perche si potesse la Città tutta sen za incomodo praticare, eresse sopra l'Eufrate vn superbissimo Pote di si smisurata gradezza, che non può fenza merauiglia raccontarsi. Questa Reina anco fù quella che sopra vna celebre porta della Città si eresse vna sepultura, nella quale era scritto cosi. Se alcuno de i Rè di Babilonia, che à me succederanno sia neces Sevoltura di sario ritrouar denari e Thesoro, apra questo sepol-bilonia. cro, e prendane à suo piacere: mà non vogli di gratia senza grandissima necessità aprirlo; della cui speranza mosso Dario, ò per voglia della moneta, ò (come egli diceua) che si vergognasse di hauere vn morto sopra al capo, quando per quella porta passaua, aperse il mo numento, nelquale non era Thesoro alcuno, mà solamente scritto in tale maniera. Se cupido non fossi del dishonesto guadagno, & ingordo, & insatiabile di oro e denari, non andaresti violando le sepolture de morti. Delle ricchezze, delle Piramidi, de gli edifici, naui & altre cose suntuose di questa Città, che paiono quasi impossibili sono di già piene le carte, & i volumi intieri, percioche si equiparano da alcuni le ricchezze di essa alla terza parte di tutta l'Asia, anzi rife Ricchette di risce Herodoto, che à Tritechimo figliolo di Artala- Babilonia. zo, che al suo tempo teneua il principato di Babilonia, era portata per tributo ogni giorno vn'Artaba piena di moneta di argento, che è vna misura Persiana molto più capace, che il Moggio Atheniese.

In questa Città dunque, come capo all'hora della Monarchia de gli Assiri, che in quel tempo fioriua, erano molti Sapienti Magi, & Astrologi, che non solo del le cose naturali: mà anco nelle celesti, e nelle diuine

ammaestrati disputauano: mà sopra tutto alla predit-Caldei Magi, tione delle cose future attendeuano. Onde si legge, che Pitagora tirato dal defiderio della cognitione de moti celesti, e de gli influssi delle Stelle, e de Pianeti, quiui si conducesse per impararne il modo, e per attendere alla Magia. Perloche è da credere, che facen dosi quiui professione di sapere, vi fosse anco il modo d'infegnare, e di apparare simili scieze, e perciò si giu dica che vi fosse anco libraria, ilche si raccoglie saggiaméte da quello, che di Daniele profeta si legge, il quale essedo co Sidrach, Misach, & Abdenago figlioli del Rè di Giuda, che con il Rè Ioachin erano quiui sta ti con tutto il popolo Hebreo in seruitù condotti, e nodritinel regio palazzo, fù assieme con loro erudito & ammaestrato in ogni sapienza de Caldei, ne sì come si hauerebbe possuto ciò fare, se non fossero all'hora stati libri e librarie. Vero è che lo Spirito di Dio era sopra il Profeta santo: Onde molto più per di uina inspiratione, che per sforzo di humano sapere apparò. Quindi legiamo, che la visione del Rè Nabucdonozer, della quale egli stesso non si ricordaua non pretate da Da puotè essere da altri Magi e Caldei quantunque sapientissimi intesa, & esplicata; fuorche da Daniele, ilquale sendo inspirato da Dio, il tutto felicemente li dichiarò, e ne fu egli perciò fatto Prencipe, frà tutte le prouincie al suo Regno soggette, preponendo ancora i tre Copagni suoi Sidrach, Misaach, & Abde nago, sopra tutte l'opere dell'Imperio suo. Similmen te la feconda visione, che hebbe il Rè della punitione che Iddio li hauea preparata per la sua arroganza sot to forma di quell'albero, che spandeua i rami suoi sino al Cielo, & era tronco, e gettato à terra, da veruno puotè essere intesa, e dechiarata, fuorche da lui. Che dirò di quella, che hebbe Balzazar nepote del gran Nabucdonozor, che li successe nel Regno? il quale mentre che nel regal couito, che egli celebraua à tut. ti Pren-

mele.

ti Prencipi,& à tutte le mogli e concubine sue, ebrio di lasciuia se ne staua, vide sensibilmente la mano di vn'huomo, che scriueua contra il Candelabro sopra il bianco del muro della Camera Regale, queste tre parole MANE. THECHEL.PHARES.le qua li non fù mai alcuno de Sapienti di quel Secolo, che potesse non solo interpretare : mà ne anco leggerle, se non Daniele e ciò meritamente perche le scritture, e parlari celesti non sono intesi da huomini terreni; mà da fedeli solamente sogetti di Dio, onde si conchiude per questo, che fosse in Babilonia libraria, poiche à tempo di Daniele, vi fioriuano tanto le arti, ele scientie humane.

Con vn'altra ragione potissima può facilmente questo persuadersi, pcioche i fatti celebri de i Rè era no all'hora come adesso registrati à memoria di essi, ne futuri secoli, onde non è verisimile, che si tacessero l'opre Heroiche e magnanime, che furono fatte da i Rè di Babilonia, nello spatio di mille e trecento anni che durò la Monarchia de gli Assiri, e se queste se scri de gli Assiri, ueuano, è pur necessario, che vi fossero lettere, libri, e quanto tempo loco di conservatione di essi: mà che i fatti, & opre Heroiche de i Rè si notassero ne gli annali à perpetua memoria de futuri secoli, non si può riuocare in dubbio: percioche leggiamo, che essendo da Ciro, che suc cesse al primo Dario concessa licentia à gli Hebrei di reedificare il Tempio e la ruinata Città di Hierusalemme, i Prencipi, che à nome di Cambife suo succesfore, ch'altrimenti Assuero, & Artaserse era chiamato, oltra l'Eufrate i paesi regeuano, vennezo ad impedir l'edificio, e scrissero al Rè Artaserse contra Giudei, accusandoli che edificau'ano vna Città rubella con intentione de insignorirs delle regioni, che erano oltra il fiume, persuadendolo, che per lo suo migliore quella Città edificar no lasciasse, perloche indussero il Rè à rescriuere, che quell'edificio impedir 63 . . .

Monarchia durasse.

218 DELLA LIBRARIA

douessero, accioche per quello alla Regia Corona non venisse alcun danno e cosi su fatto & esseguito, sinche morto Cambise succedesse Dario Hidaspe, il quale perseuerando anco in questo proposito di impedire l'edificatione della Città e del Tempio, li fu da i Prencipi del popolo Hebreo con una lettera nar rato l'ordine della venuta loro in queste terre, e della licenza hauuta dal Rè Ciro per douere il Tempio, Decreto di Ci ela Città reedificare: onde pregauano Dario, che ne

ro cercato ne gli annali del Rè Ciro facesse cercare; accioche di gli annali . questo fatto la verità si prouasse; cosi letta al conspet-

to di Dario la lettera, fu prestamente per commanda mento di lui cercato ne gli annali di Ciro, e trouato, che da lui era stato posto il decreto, che quella Città e Tempio si reedificasse, commandò che sotto grauissime pene, alcuno quell'edificio impedir non douesse: mà che i Prouinciali à Giudei ogni fauor do uessero prestare, e che le rendite regie, che erano oltra il fiume, à Prencipi del Popolo dar si douessero, per l'edificio, e per i Sacrificij, che in quel facro Tépio si doueuano offerire, e quelche fù più mandò nella Giudea Esdra Scriba, Dottor celebratissimo e saajara manda moso nella diuina legge, con authorità amplissima per disponer le cose dell'edificio, & al culto de ministri necessarie, ondesi raccoglie, che vi erano annali Regij, libri, scritture, e loco di conservatione di esse, e

Esten manda Jamme.

> DANIEL ET SOCII SCIENTIAM CHALDEORV M ADDISCVNT

questa pittura in cosi formate parole si legge.

per consequenza, anco librarie, e tutto ciò breuemente si accenna nell'Inscrittione, che sotto la tauola di

Infcrittione della libraria de Greci.

CYRI DECRETVM DE TEMPLI INSTAVRATIONE

DAR ILIVSSV PERQVIRITVR. Che voglion dire, come Daniele, & i compagni im parorono le scienze de Chaldei in Babilonia, doue Dario

Dario, fece nella libraria cercare il decreto, che interpose Ciro, per la reedificatione di Hierusalemme, e del Tempio.

### BIBLIOTHECA ATHENIENSIS.

Della Libraria de Greci in Athene.

> DISCORSO HII.

EDESI dopò questa dipinta la celebre, e famosa libraria de Greci, ne qua Greci, e sus hi li per riuolgimento delle cose del Mo-foria. do fù trasferita la Monarchia, essendo

Ee

vinto Dario da Alessandro Magno, he à Filippo suo Padre succedendo, guidato dalla prontezza della sua virtù e spinto della viuacità del fuo animo inuitto, si fece tributaria la Grecia, e passato l'Hellesponto venne nell'Asia minore, proponendo di efaltare il Solio suo sino all'Oceano Indico, & at fiume Gange. E fuben questa vna Monarchia, per arme, e per lettere celebre tanto, che si può veramente dire, che da lei hauessero origine le scienze del Mondo, e la gloria del valor militare: posciache tanti Ca- Lodide Gress, pitani valorosi, e tante sette de Filososi furono al suo tempo, che ne hano dato cognitione della verità del le cose, e del pregio di bene ordinata Republica. Sotto di essa fiorirono Socrate, Platone, Aristotele Teofrasto, e tanti altri, che ne apersero la strada alla cognitione de profondi secreti di natura. Fù questa instituita in Athene Reina all'hora della Grecia, celebratissima per l'Ariopago, doue concorreano i Stoici,i Cirenaici,i Socratici,&i Peripatetici, chiarissime

lampa-

DELLA LIBRARIA

lampadi delle scienze del Mondo. Et il primo che la vi instituisse, e publicasse, su Pisistrato Rè, il quale ordinò, che si legesse publicamente, e constitui prouissoni à coloro, che haucuano questa cura. Onde la ingradi si fattamente de libri, e di huomini eccellenti, che su celebratissima al Modo; mà essendo poi vinti Atheniesi da Xerse, su questa trasportata in Persia, se ben poi Seleuco detto Nicanoro, la fece ridurre, come si legge nella Inscrittione di questa pittura in cosi sormate parole.

Inscrittione della libraria de Greci

PYSISTRATUS PRIMVS APVD GRAECOS
PVBLICAM BIBLIOTHECAM

oleo al conichet instituit

SELEVCVS BIBLIOTHECAM A XERSE

ASPORTATAM REFERENDAM

BSIA CIDUMINA CVIRAT.

Che vogliono dire, come Pisstrato sù il primo appresso i Greci, che publicasse libraria, e che Seleuco sece riportarla in Athene, donde prima era stata da

Xerse in Persia trasportata.

Pisistrato, à cui si attribuisce l'Inuențione della Li braria in Athene, occupó tirannicamente il Regno de Greci, ilquale dopò la morte di Codro si gouernaua à modo di Republica. Et vsò in questo grande astu tia, come si dirà di sotto; mà per intéder meglio la cagione di ciò, breuemente l'origine de Rè di Athene, fino à Pisistrato discorreremo. Hebbero gli Atheniesi principio, non da moltitudine di gente, che da varij luoghi, e paesi concorressero, & vnitamente (come si legge de molti altri popoli) dessero principio alle loro grandezze: mà nati nella medesima terra, in quella istessa si ingrandirono, dallaquale hebbero origine, onde soli si gloriano de independenza da genti straniere, 9:1 -. 700 Ba

Origine de Athenie si. niere, e di magnificenza di proprie attioni. Furono i primi, che demostrassero l'vso della lana del vino, e cose ritroundell'oglio al mondo, e come poteano commodamen-nies. te seruirsi gli huomini di ciò per sostentatione della vita. Însegnarono di più (come riferisce Giustino) ara Lib. 2. re la terra, e seminare le biade à gli huomini rozzi di quel tempo, che di ghiande ad vsanza di animali si pa sceuano. E quelche fà più à proposito nostro cominciorono con la sottigliezza degl'ingegno à contemplare le cose della natura, di sorte che vennero in tan ta perfettione, che le lettere e l'ordine di vna bene. amministrata Republica, haueuano in vn certo modo Tempio, e sede in Athene. Hebbero questi auantil te-Cecrope primo pi di Deucalione, Cecrope primo loro Rè, delquale à Rè di Athene, bastanza parlaremo di fotto, quando degli huomini illustri per l'inuentione delle lettere ragionaremo, e dopò lui successero molti altri sino à Codro al cui tépo finalmente il Regno si terminò, e la cagione sù que sta, che combattendo con Greci, i Peloponnesi popoli Moreschi, che con essi confinauano, consultato l'Oracolo di quello che dalla guerra, douesse succedere, li fù risposto, che essi erano per riportarne vittoria; purche non hauestero amazato Codro Rède nemici, Ilperche nell'espeditione fuciò commesso diligentemente à soldati, che si esseguisse : mà essendo questo presetito da Codro, tirato dall'amore della salute del la patria, trauestito con rozi panni, conven fascio di l'egna sù le spalle, se n'andò n'e gli allogiamenti de nemici, doue frà la moltitudine della gente fingendo vo ler passare auanti, fù inauedutamente da un soldato vecifo, che egli con astutia hauea con la fua falce ferito per restarne morto. Onde riconosciuto, fu causal che lasciarono gli inimici l'Assedio, e cosi con la morte di Codro solo, fù data la salute à tutta la Città di Athene. A costui niuno successe nel regno-liche fù fatto per memoria del nome suo, e di con heroica at-

tione

DELLALIBRARIA

Megaresi vinri da Greci.

tione. Onde l'amministratione della Republica à 1 Magistrati fù rimessa. In tanto sendo per essortatione di Solone vinti Megaresi, e conquistata l'Isola di Sala mina, ch'era da loro combattuta, Pisistrato Capitano all'hora dell'effercito Atheniese insuperbito della riceuuta vittoria, venuto in grandissima stima appressole géti, quasiche per se e non per la patria hauesse. vinto, pensò modo, emaniera di infignorirsi di Athene vedendo à se inchinato il voler del Popolo. Perloche flagellatofi da se stesso ben bene in casa (mira che Amuia di Pi- astutia di Greco) vsci vn giorno co'l corpo tutto lace-

fiftrate .

ro, e sanguinolento in publico, e ragunata gran moltitudine di popolo comincia à scoprir loro le ferite, ele percosse, lamentandosi della crudeltà de Prencipi e di magistrati, da quali egli ciò hauer riceuuto e patito diceua, e piangendo amaramente conuocaua tutta via genti à se, & à pietade le commoueua con di re, che per amor della plebe era egli diuenuto odioso, & inimico al Senato, dalquale era stato cosi fieramen te flagellato. Commosso il popolo di ciò li danno aiuto, lo fauoriscono, li deputano gente per guardia, co'l mezo dellequali fatto Tirano, si insignori di Athene, e per 34 anui vi regnò, nelqual tempo, frà l'altre cele bri cose, che egli fece memorabile, fù questa della li-

Pisstrate fatto Tiranne.

braria della quale si è ragionato.

La venuta di Serse, nella quale come si accenna nel l'Inscrittione di sopra, sù trasportata la libraria in Persia, hebbe origine da Dario suo Padre. Delche no mi pare fuor di proposito alcune cose qui breuemente ragionare. Era già à Pisistrato Tiranno di Athene, querra de Per succeduto nel Regno Diocle suo figliolo, insieme con siani con Gro Hippia suo fratello: quando essendo amazato Diocle di nouo posto perciò il Popolo in libertade, ne su Hip pia cacciato dal Regno e mandato in esilio, ilquale ri courandos con Dario Rè di Persia, fece si che lo inanimò à mouer guerra ad Atheniesi con seicento milia

foldati

raoit

soldati, quali essendo incontrati da Milciade Capitano de Greci, con numero de mille soldati Atheniesi folamente, furono con grandissima strage superati e vinti, di sorte che fù constretto Dario tornarsene co molto danno, e poco suo honore in Persia, doue men- Davie muere. tre si apparecchia con magior copia di gente vendicar l'ingiuria de nemici, giufe all'estremo giorno del-

la vita lua, ne puotè l'impresa eseguire.

Successe à costui Xerse suo figliolo minore, dopò lu Kerse Rè di ga côtefa, che hebbe con Artabazane suo magior fratello: percioche Dario tre figlioli haueua prima che fosse creato Rè quali hebbe dalla prima moglie, che fù figlia di Gobria, e poi che il regno fù per lui acquistato, quattro altri n'hebbe, nati di Atossa sua seconda moglie, che fu figliola di Ciro. Hora fendo de primi tre il magiore Artabazane, e de gli altri Xerse, cotendeuano costoro, nati da due madri, chi douesse suc cedere nel Regno. Diceua Artabazane, che il Diadema spettaua à se, come à quello, che era per età il mágiore, e la institutione, e legge di tutti quantigli huo xerse con Armini vuole, che il magiore ottenga il principato. Xer- sabalane. se allegaua esser disceso per la madre da Ciro, e che era figlio di Rè, e di Reina, e nepote di Rè, & Artabazane figliolo di priuato Caualiero, e di madre, & Auo anco priuato; percioche fù generato da Dario al tem po, che non era ancora alla regalemaestà assunto: me tre sono in queste contese, di commune volere rimet tono il tutto in poter di Artaferne loro Zio, il quale fatto giudice della causa, sententiò per Xerse, e legitimo successore del Regno lo giudico, non se ne sdegnò Artabazane, ne di ciò punto insuperbissi Xerse; onde fu la contesa cosi amorevole, e fraterna, che il vincitore non molto allegrarfene, ne il vinto punto dolersene dimostrarono. Creato dunque Xerse Rè dopò lo hauere soggiogato l'Egitto, fa conuocareà Sula i Prencipi, e Signori del Regno di Persia al Re-

DELLA LIBRARIA

gal Conglio, doue quantuque Artabano figliolo di Histaspe huomo di grade authorità, e di Xerse cogion to vi cotradicesse, stabili che si douesse mouer guerra ad Atheniesi per védicar l'Ingiurie da loro riceuute, e per seguir l'impresa hereditaria del Padre, ch'egli pre uenuto dalla morte interrotta hauea lasciata. Onde designò passare à piede asciuto il mare Helespontico, congiungendo per mezo di vn Ponte, che volea fabri carui l'Asia con l'Europa. Hora fatto per quattro anni continui dalla debellatione dell'Egitto l'apparec chio di questo passaggio, nel quinto si mosse nel principio dell'anno con numero merauiglioso di gente, & incredibile, perche in vero tutti gli eserciti, de qua li si hà notitia, furono niéte cóparati à gito, ne quello di Dario condotto contra gli Scithi, ne gllo di Scithi cotra Medi, ne qllo, che hà tanta fama, che fù per Aga Vary eferciti. menone codotto à Troia, ne auati alla Troiana guerra, quello che di Misia, e di Teucria per il Bosforo, passò in Europa, ne tutti questi eserciti insieme gionti à questo si potrebbono comparare. Onde su meritamente detto, che à pena la Grecia tutta hauerebbe possuto tanto numero di gente capire. Quali Popoli di Asia non venne all'hora à Xerse?che gente non vide all'hora Persia? Altri dauano nauilij, altri pedoni altri Caualieri, chi vittuaglia, e chi metallo, e quel- ". che fà più merauigliare si è che Pithio Lidiano priuato Cittadino di Celena, raccolse e diede da pranzo à tutto l'esercito di Xerse, & offeri dui millia talen ti d'argento, e d'oro quaranta centinara di migliara per aiuto di questa Impresa, come riferisce Herodo-Numero del to. Erano nell'esercito settecento millia persone del Regno Persiano, e trecentomillia straniere, che li erano mandate in aiuto di sorte che non è merauiglia se

l'esercito di Xerfe.

dicono, che più volte si seccassero i siumi per estinguer la sete di tanta gente, che in essi beueua, yn mil-Librosecondo lione de Naui era come riferisce Giustino apparec-

chiato Ing

chiato per far l'impresa maritima, cosa che fa merani eliare estupire il Mondo. Mosso dunque alla volta dell'Helesponto per passare in Europa sopra Athene, doue si era lauorato il Ponte al diretto del Chersoneso, che è sopra allo stretto di Sesto e di Abido, tosto vi peruenne, mà soprauenendo vna tempesta horribi le, si disciolse e ruppe ogni, cosa: onde adirato Xerse condennò l'Helesponto in trecento sferzate; facendolo battere con minacciose parole à guisa di ribel; le, e commandò di più, che come seruo fugitiuo fosse signato con affocati ferramenti, e fatto à i prepo sti & Architetti dell' opera tagliare il capo; ordinò che dui nuoui ponti si rifacessero, i quali in cotal forma si fabricorono (come riferisce Herodoto) Triremi e Biremi 360, composero contro al mare Eussino, e dall'altro lato 314. quelle di sopra per trauerso, quel Ponti fattinel le di sotto secondo il flusso del mare erano poste per sonico. stabiliregli armamenti delle chorde. Grandissime an chore p questo à posta fabricate dall'vna, e dall'altra banda si gettorono, chiudendo la via à venti superiori che spirano da Settentrione, e per il medesimo modo di sotto verso il Mare Egeo contra l'Austro, & al tri venti Meridionali, di sotto verso l'Aurora tre luoghi lasciorono nel principio aperti, perche si potesse con piccioli nauili intorno traficcare. Fatto questo, da terra con grandissime machine di legno, tirano gli armamenti delle chorde doppie di lino, e quadruplicate di sparto; pari erano di grossezza queste funi:mà quelle di lino per la sua natura erano più robuste, il cubito di ciascheduna era al peso di vn Talento, à questa coniuntura intermessero traui, facendo la larghezza del ponte eguale à quella di vna naue, e dispo sti questi vi tesero di sopra vn'altro ordine de legnis con questo inchiauato, poi lo ricopersero di terra, e dall'altro lato leuorono vna siepe de legni, accioche gli caualli, e gli altri animali no fossero dalla marina spauentati.

Ciò finito vscì Xerse fuor di Sardi, oue si era ferma

to sopra vn carro tirato da quattro Nisei, il cui Caret tiere era vn Précipe di Persia chiamato Fatirabo sigliolo di Othanes. È giûto che fù in Abido, li vêne de fio di vedere tutto l'esercito i mostra, onde hauédogli prima gli Abidei edificata à suo nome di marmo biãco vna loggia, sopra vn collicello posto alla marina, venne il Re in alla à sedere, doue sopra al lito l'eserci to terrestre, el'armata nauale potea vedere. Perloche si chiamò beato, mirando tutto l'Helesponto coperto di naui, e tutto il piano di Abido che al mare declina di gente armata ripieno, e standosi in questo spettaco lo, li caddero lachrime da gli occhi, considerando che niuno di quelli, che vedeua, fosse al centesimo anno per ritrouarsi. Venuto poi al Ponte per passare nella seguente Aurora, sfogliando tutta la strada, & il Ponte di mirto, Xerse nell'apparir de raggi del Sole, con vn Vaso d'oro gertando vino in mare, al Sole nascente facea preghiera secondo i riti dell'antica superstitione, che vietasse ogni aduersità nella soggiogatione di Europa, e nel fine delle parole gettò la Fiala in mare, & vna tazza di oro, & vna spada Persiana, per ricompensa dell'Helesponto, pentito di hauerlo fatto flagellare, dopò le quali cerimonie per l'vno de ponti, ilquale verso il mare Eusino era tirato, passoro no tutti pedoni, e Cavalieri, e l'efercito armato, e per l'altro Giumenti, Cariaggi, Serui, e femine . Varcò la gente tutta in sette giorni, e sette notti senza alcuna intermissione passando sempre mai. Finalmente giun to in Athene, facilmente l'hebbe nelle mani, & intrado in essa abrucciati i Tempi, presa la rocca, e l'Ario pago, la spogliò di suoi più belli ornamenti, onde la li braria che quiui da Pisistrato con tanta cura e diligenza era stata ragunata, e da Atheniesi successiuame te acresciuta & ampliata, in Persia fece trasportare, ne quiui per molto tempo durò, perciòche dopò la morte

Athene fac -

VATICANA.

morte di Alesandro Magno, che soggiogò Dario, Seleuco, che successe ad Anthioco nel Regno de Greci, che fu detto Nicanoro, hauendo debellato i Medi, i Perfi, e scorso il paese infino ad Hesidro, & ampliato i confini dell'Imperio, la ridusse in Athene, doue fu prima da Pisistrato instituita e publicara, come si legge nell'Inscrittione di questa pittura nel tenor, che siè

detto di fopra.

Questa istessa credono alcuni, che fosse poi amplia- Libraria di ta da Aristotile al tempo di Alesandro Magno, il qua Aristote le con l'aiuto di lui, fece vna cosi celebre libraria in Athene, che fù per ciò creduto primo Institutore di essa, come riferisce Strabone: mà à me si fà più verisimile, che questa libraria fosse prinata di Aristotile solo, e non publica. Eumene, che dopo la morte di Filippo, era il primo nella Corte di Alesandro, onde era Libraria di chiamato Archigramatheo, che vuol dire frà gli altri Eumene. Cancellieri il principale, ne fece anco vna in Pergamo per concorrenza di quella, che in Alesandria di Egitto hauea instituita Tolomeo. Fù questa incomin ciata dalui viuente Alesandro, se ben per sua commissione sù dopoi abrucciata per sdegno: mà pentito Alesandro di cosi grande errore per la perdita de tanti volumi, scrisse à i Prefetti, e Capitani delle Prouincie, che gli Essempli di tutti quei libri ch'erano abru-

ciati li mandassero, quali tutti hebbe Eumene, che arriuorono, come scriue Plutarco al numero di dugento millia volumi, e di questi ne fece poi vna celebre libraria in Pergamo Città della Grecia, che fu meritamente da Scrittori celebrata.

Same and the same

Mella vita de M . Antonio,

Ff

### BIBLIOTHECA ALEXANDRINA.

Della Libraria de gli Egitty in Alessandria.

> DISCORSO IIII.

Libraria di Alefandria



VANTO fossero celebri nella speco latione delle cose naturali e celesti gli Egittij, lo dimostra il grandissimo grido e fama di sapienza, che era di essi in quel tempo sparso nel mondo: percioche leggiamo, che da diuerse

parti della terra concorreuano huomininell'Egitto. per esfere ammaestrati nella cognitione delle cose, facendosi quiui particular professione di sapere, onde habbiamo che Dedalo, Melampo, Homero, Platone, e molti altri, quiui si conferissero tirati dall'amore della sapienza humana. E veramente, come riferisce Agostino tutto quello, che conforme alla nostra catholica Religione, circa l'immortalità dell'anima, la creatione del Mondo, & origine de gli huomini scris-Platone in E se Platone, fù da lui imparato nell'Egitto; doue per esser stato sotto Faraone lungo tempo cattiuo il popo lo Hebreo, i riti, e ceremonie, e precetti della vera leg ge di Dio erano diuulgati: anzi dice egli di più, che quiui con grandissima attentione vdì Hieremia Profeta, che all'hora ripieno dello Spirito di Dio profettaua, da cui si crede, che fosse ne misteri della legge ammaestrato. Conferma questo Cirillo nel libro, che scriue contra Giuliano, ilqual dice che andando Platone nell'Egitto, fră l'altre cosemisteriose, che quiui apparò, attese anco alla cognitione della legge Mofaica,

faica, la quale era in quel tempo di somma veneratio ne nel mondo, e soggionge, che per questo egli cose più conformi alla pietà Christiana frà tutti gli altri Filosofi senti: onde diceua Numenio Filosofo, che Platone era vn Mosè Atheniese, Eusebio ne libri, che fà della preparatione Euangelica, afferma il medesimo, dicendo che la maggior parte della Platonica Theologia fosse nell' Egitto appresa da i libri di Mosè. Pithagora ancora quiui conferendosi (come Pithagora in vuol Diodoro) molte cose apprese da i riti, e costumi Egittij, che poi egli infignaua in publica schola, anzi vogliono che tutto quello, che di Magia apparò giamai, quiui li fosse insegnato, sendo gli Egitij molto su perstitiofi, e di queste cose curiosissimi. Quindi è che Nella vin de riferisce Plutarco, che Pithagora fece molte inuentio ni monstruose, e fra l'altre incantando vn'Aquila votante con certe parole, la fece venire à terra, il che da gli Egittij hauere imparato si crede. Percioche come riferisce Pietro Crinito, furono gli Egittij di molte scienze inuentori, e spetialmente del moto delle Stel fe e de pianeti, nel che tennero senza dubio il primo luogo, come si può vedere da allo, che successiuamete ne scrisse Tolomeo Rè di Egitto, il quale nelle cose Astrologiche, fu veramete celebratissimo. Furono qsti chiamati Padri delle geti; pcioche hebbero opinio ne di esser stati i primi che mai fossero al mondo, del che non poco gonfi e superbi ne andauano, come quelli, che credeuano esser stati primieri de gli altri: mà regnando Psamiethico nello Egitto, conobbero questa loro credenza esser falsa; percioche dessando Redi Egiuo, e questo Rè hauer certo raguaglio di ciò, ne potendo- cose da luisas ne hauere intelligenza alcuna, tolse dui fanciulli nati 10. di pouera gente poco dopoi che furono nati, e detteli ad vn Pastore, che frà le pecore gli alleuasse dentro vna casa solitaria, di maniera che voce humana non potessero vdire. Questo fece egli acciòche come i fan ciulli

DELLALIBRARIA

ciulli lasciassero il vagito, la prima voce che di loro vscisse fosse notata in che parole articulatamente sonasse, e ciò li auenne; perche dopò dui anni, che più non succhiauano le pecore, dandogli il Pastore altri cibi, come egli entraua nella porta, ambidui porgendo le mani adimandauano B E C H. Ilche fecero poi anco continuatamente, onde ricercando Psamethico, quali huomini adomandassino alcuna cosa per cotal nome, ritrous i Frigij cosi chiamare il Pane, se bene vogliono alcuni che i fanciulli furono nodriti dentro vna Torre da femine, alle quali hauea prima le lingue tagliate, come riferisce Herodoto, mà comu que si sia certo è che loro furono popoli antichi, e dediti assai alla contemplatione, especolatione delle cose: onde si fà verisimile, che hauessero anco modo di insignare, e luogo de conservatione de libri di cosi Cofe vitronate fatte scienze. Dicono l'anno esser stato primieramen te distinto dagli Egittij in dodeci mesi secondo il cor so delle Stelle, e che i nomi de i dodeci Dei furono primieramente da loro ritrouati. Simulachti, altari, e tutti honori diuini ritrouorono anco ess, e dar memo ria alle cose con scolpir ne sassi varie figure vogliono, che sia loro inuentione, come si vede da gli Obelischi,

Redelmondo.

dayle Egilly.

Menes prime che dall' Egitto in Roma furono condotti. Menes, che fuil primo che regnasse al Mondo, su Rè di Egitto (come vuole Herodoto) al cui tempo vogliono, che quella prouincia fosse tutta vna palude, eccetto la regione Thebaica, il che par che confermi anco Aristotele ne i libri delle Meteore, doue vuole che in alcuni luoghi, doue hora è la terra fosse prima il Mare, e per contrario, doue hora è il mare fosse prima la terra. Al tempo di Amasi vogliono, che fossero nell'Egitto 2000. Città. Furono questi soggiogati molte volte da diuerfi Prencipi: mà vltimamente da Alesandro

Prolomo Lai-Magno, dopò la morte del quale Ptolomeo Laide, che era stato appresso di lui con grande authorità, mé de.

tre che

ere che egli foggiogato il mondo co'l valor fuo tenne gran tempo l'Imperio, occupò questa provincia, hauendo anco foggiogata l'Africa, e gran parte dell'Arabia, nella quale regnò tanto felicemente per 40. anni, che dalla sua felicità furono tutti i Rè di Egitto Ptolomei chiamati.

A costui successe Ptolomeo Filadelfo, il quale per Ptolomeo Filade tre, conoscendo quanto gli Egittij erano dediti alla speculatione, e vedendo, che molti libri erano di già publicati nel mondo, si risoluè à perpetua memoria del nome suo, & à commodità del Popolo di Egitto, fabricare vna celebre libraria in Alesandria Città principalissima frà l'altre, doue da tutte le parti del mondo fece ragunare tanta copia de libri, che fà merauiglia raccontarli; percioche come vuole Aulo Gel lio arriuauano al numero di settecento millia volumi, cosa che empie dissupore il Mondo. Furono quesi quiui trasportati da tutte le nationi della terra, & in tutti le lingue scritti. Onde sapendo Ptolomeo, che i libri degli Hebrei erano di gran pregio, e veneratio ne nel mondo, per contenere misteri riuelati di vera Religione, sirisoluè di hauerli per poterne la fualibraria adornare. Perloche mandò i suoi Ambasciadori in Hierusalemme con molti vasi di oro, hauendo lasciati liberi gli Hebrei, che erano nell'Egitto per po ter più facilmente confeguirli. Era all'hora Prencipe de Sacerdoti Eleazaro Rè, alquale essendo esposto il volere di Ptolomeo, corresemente gli ne compiacque, mandandoli tutti i libri Sacri, che fino à quel tempo erano stati da Mosè, & altri Profeti scritti, e tradotto. composti, & insieme li inuiò 72. interpreti, perche dal la lingua Hebrea nella Greca li traducessero, Questi portati in Alesandria diedero non poca merauiglia Ptolomeo, il quale come riferisce Giosefo, hebbe

Libri faces

DELLA LIBRARIA

grandissimo stupore, vedendoli scritti in carta perga mina fatta di pelli. Ilche ci dimostra che la moltitudi ne de gli altri libri, che vi haueua, non era in cosi fatta maniera di carta scritti: & essendo da 72. Interpreti, con ogni diligenza in Greco tradotti, senza alcuna di screpanza cosi operante lo Spirito santo, surono riposti nella Libraria, non poco la maestà di quella accrescendo. Durò questa così intiera sino al tempo di Tolomeo Dionisso, e di Cleopatra sua sorella, nel quale sendo quiui da Cesare perseguitato Pompeo, posto l'Egitto tutto sottosopra, su miseramente con grandissimo danno del Mondo abruciata, l'Inscrittione, che sotto la pittura di questa libraria si vede è tale.

Inferittione del'a libraria di Tolomeo in Alefandria

TTOLOMEVS INGENTI BIBLIOTHECA
INSTRUCTA HEBRAEORUM LIBROS
CONCUTISCIT

LXXII. INTERPRETES ABELEAZARO
MISSI SACROS LIBROS TTOLOMEO
REDDVNT.

Che voglion dire, come Tolomeo hauendo fabrita vna grandissima Libraria desiderò adornarla de libri Sacri de gli Hebrei, e che 72. Interpreti mandati da Eleazaro li traducessero.



#### BIBLIOTHECA ROMANORVM.

## Della Libraria de Romani.

#### DISCORSO

OPO questa si vede la libraria de Romani, la quale, par che cominciasse da Romani, e sua Numa Pompilio, che successe à Romolo nel Regno, e fu successiuamente tan to ampliata, & ingrandita da Confoli & Imperatori, quanto le forze del Ro-

Gg

no,in-

mano Imperio si distesero nel Mondo, della quale bre uemente alcune cose discorreremo. Era già morto Romolo in capo de trentasette anni, che la Città era habitata, mentre che egli facrificado alla Caprea Palude, fù da vna gran moltitudine di acqua, e di vento, che con impeto soprauenne assorbito, ne ritrouato più, ne viuo ne morto, quando nata gran dissensione per la creatione del nouo Re,si mise la Città tutta in tumulto, finalmente concorrendo il voto vniuersale del Popolo fù eletto Numa Popilio Sabino absente Numa Pompi alla successione del nascente Regno di Roma, il quale tio Ri di Roconsiderando, che il Popolo era bellicoso, e desidero- ma. so di dilatare il Reame, e commandare ad altri si per la cosuetudine di far guerra, come per l'animosità che haueua, giudicò che non fosse poca impresa gouernare in pace gente cosi insuperbita, & aspera de costu mi, onde se ingegnò riuolger l'animo al culto de Dei, accioche per questa via potesse soggiogar la superbia del feroce popolo, e farselo obediente, e sogetto. Ordinò per questo i sacrificij, edificò il Tempio di la-

DELLA LIBRARIA

Sacerdoti in-Hitwiti da Nu

no, instituì i sacerdoti Martiali, i Diali, Quirinali, Flamini, i Salij, e le Vergini Vestali, le quali cose per far che fossero in magior veneratione alla Plebe, finse esserle state riuelate da Egeria Ninfa, dallaquale egli di notte esser ammonito diceua. Scrisse oltra ciò à Pi thagora Filosofo, che all'hora in Calabria con grandissima fama di sapienza viueua, che li insegnasse il modo di ben gouernare la Città di Roma, sì nelle cose pertinenti alla Religione: come in quelle che spettauano all'amministratione del Regno. Perloche Pithora se mise à scriuere alcuni libri, ne quali si conteneuano le leggi de Pontefici, circa il culto de Dei, & molti precetti Pithagorici circa il gouerno della Cit tà, onde dice Plutarco nella vita di Numa, che egli fù il primo che i Pontefici instituisse, e che ordinasse i sa Sacrifici infli. crifici, ne quali non si spargeise sangue secondo l'amsuiti da Nu- monitione Pithagorica: perciòche come si dirà di fotto quando di Pithagora ragionaremo, egli prohibì, che si ammazzassero gli animali, e che le loro carni si mangiassero, mosso da vna sciocca sua opinione, che al suo loco riferiremo. Del numero di questi libri è grandissima discordanza, frà gli Authori, percioche

Libri di Nu molti vogliono, che fossero 14. altri 13. molti 9. & Antia vuole, che fossero due delle leggi de Pontefici, mà comunque si sia basta, che certo è che Numa facesse acquisto de libri Pithagorici, per faper bé gouernarsi nell'amministratione della Citta, & è verifimile che si come di quetti fece raccolta: così anco de molti altri Greci, che erano stati auanti lui si sforzasse di fare acquisto. Questi ordinò Numa, che fossero in vna arca di marmo vicino al suo corpo seppelliti, i quali dopò. lo spatio di 435. anni se ndo ritrouati incorrotti, & intatti, se bene erano di carta, come testifica Plinio. furono da Q. Petilio, che in quel tempo era Pretore molto bene ellaminati, il quale referendo in Senato, che à lui non parca lecito, che se intendessero dalla molti-

moltitudine del Popolo, e della Plebe, quelle cose, Libri di Nuche erano scritte in essi, furono per commissione del Senato finalmente abruciati.

Successiuamente dopò Numa regnorono cinque altri Rè, l'vltimo de quali, che fù Tarquinio superbo cascò dell'Imperio, & in essilio morì per la violentia

fatta à Lucretia. A costui come riferiscono Dionisso Alicarnasseo, Solino, Aulo Gellio, e Seruio, portò la Libri venduti Sibilla Cumana Amaltea, chiamata Demofile, & al- à Torquinio. tramente Heropile, che all'hora viuea nella Città di Cuma in Italia in Campania presso Baia, noue librià vendere, ancorche dica Suida, che fù à Tarquinio Pri sco, per i quali ella dimandò 300. monete di oro, e parendo al Rèil prezzo eccessiuo non li volse, & ella in sua presenza abruciò tre di essi, e di nuouo dimandò il medesimo prezzo per i sei, che li erano restati, e paren do à lui la domanda più sciocca della prima, la scherni, la quale incontanente abruciò tre del sei, e dissé che per quei tre, che li rimanea le haueua da dare quello, che li haueua domandato per tutti noue, merauigliato il Rè della determinatione, e confidanza sua, parendogli douere in essi esser qualche gran miste ro, comprò per quel prezzo i tre soli, i quali furono ri posti nel Campidoglio, e tenuti sempre in somma veneratione, ancorche dica Plinio, che questi libri erano tre, e che ella abruciasse i dui, e per quell'vno hauesse quel che haueua per i tre dimandato. Vogliono molti che questi tutti fossero del medesimo tenore, e che per ciò ancorche alcuni fossero abruciati:nondimeno in vno solo si legesse tutto gllo, che ne gli altri era scritto; molti hanno altrimente sentito, mà comuque sia basti, che questi libri furono conseruati in gra riputatione insieme con gli altri dell'altre Sibille, che Libri delle Sipoterono hauere i Romani; perche come dice M. Var billa procura-

rone secondo che riferisce Lattantio di tutte le Cit-ti da Romani. tà d'Italia, di Grecia, e d'Assa procurorono i Romani

15 m 6 4

Gg 2

DELLALIBRARIA

e fecero portare à Roma quanti versi, e Profetie poterono hauere delle Sibille, e particularméte di quel li di Eritrea, & eranui huomini deputati ad hauerne cura, ne da altri poteano esfere maneggiati. Dice Fenestella che dopò che fùil Campidoglio abruciato, mandò il Senato di nuouo à chiedere questi libri alla Sibilla Eritrea. Perloche si deue pensare, che fossero in Roma, non pur libri della Sibilla Cumana, mà di tutte l'altre ancora, percioche riferisce Lattantio, Libridi va. che la Sibilla di Persia chiamata Sambetta, della quale trattò diffusamente Nicanoro, che scrisse i fatti di Alesandro Magno scrisse 24. libri in versi, ne quali disse cose merauigliose dell'auenimento, miracoli, e vita di Christo, quantunque sotto velame, & artifitio oscuro, che non poteano dalle genti Idolatre di quel tempo essere intese ne capite, e quella ricordatissima Eritrea molte altre cose espresse della vita, e della morte del Signor nostro, che sono con meraviglia recitate da Lattantio Firmiano, e da S. Agostino. Scriue Poggio, citando Liuio, e lo confermano Sulpitio, e Trebellio, che Romolo subito, che hebbe edificata la Città, mandò alla Sibilla Delfica in Tarãto Ambasciadori, per sapere quelche di essa hauesse à succedere, i quali hebbero vna risposta cosi ambigua, che non puotè se non lungo tempo dopo essere inte sa, sendo dalla Sibilla Eritrea dechiarata, e su che ella li diede le seguenti lettere cioè

rie Sibille.

R. R. R. T. S. D. D. R. R. R. Profetia di Re ma. F. F. F. F.

> Queste viste da Romolo, ne potendo interpretarle, or dinc, che si riponessero frà le cose sacre per contener misteri di cose future, e sendo conservate nel Campidoglio, e mostrate alla Sibilla Eritrea, furono da lei in questo modo dechiarate.

Romo

VATICANA. Interpretatio-Romolo Regnante Roma Triuphante Sibilla Delphica Dixit ne della Profe tia di Roma-R. R. R. T. S. Ferro Flamma Fame Frigore Regnum Roma Ruet F. F. F. R.

Non lasciarò qui di dire, come la Sibilla Cumana,

dellaquale si è detto che portasse à Tarquinio i libri, non fu quella, dellaquale fè mentione Virgilio, che stantiaua à Cuma, doue dice che sbarcò Enea, perciòche non è verisimile, che presupponga Virgilio Sibil la nella venuta di Enea, la quale viuesse tanto che al fuo tempo non solo Roma edificata fosse: mà cinque Rè in essa regnassero, e che à Tarquinio vltimo di essi i libri detti di sopra portasse à vendere. Imperoche, sibille Cuma due furono le Sibille Cumane, vna Italiana natiua di ne due. Cimmerio Città di Campania presso Cuma, delle cui profetie scrissero Neuio ne i libri Chartagines, e Piso ne;ne i suoi Annali referiti da Lattantio, l'altra Amal thea, la qual similmete profetizaua nella Città di Cuma in Italia. Horafi fà verifimile, che la prima viuesse nella venuta di Enea, e la seconda al tempo di Tarquinio; ouero si può dire, che questa che vendè i libri, fù chiamata Cumea, quantunque non fosse, mà comunque si sia basti quelto, che certo è che fossero que sti libri venduti à Tarquinio, i quali furono sempre tenuti in gran veneratione dal popolo, e dal Senato, e nelle cose graui e d'importanza, erano consultati da quindeci huomini deputati à questo effetto, e dal sacerdote, che Sibillino chiamauano, perciòche conte neuano in se misteri de cose future, le quali non poteuano essere intese cosi facilmente da gli huomini di Libri Sibillini quel tempo. Questi libri furono poi à tempo di Ho- chi abruciati. norio, & Arcadio Imperadori da Stilicone huomo seditioso, che cercaua impatronirsi di Roma abruciati, onde disse di lui Ruttilio Poeta.

DELLA LIBRARIA 238

Netantum patrijs sauiret proditor armis Sancta Sibillinum fata cremauit opus & c.

che voglion dire

Ne sol contra la patria infido Marte Fu Stilicon, mà contra i Dei superbo Della Sibilla ardeo le sacre carte.

Hora è verisimile, che Romani siccome de questi: cost anco de molti altri libri facessero acquisto, e che perciò vi fosse loco di conseruatione di essi, che Libraria sichiamaua, la quale come dice M. Varrone eranel Campidoglio adornata di bellissime colonne di marmo, che à tempo di Commodo vogliono, che abruciaffe.

Crescendo poi l'Imperio Romano, che sù il maggiore, che mai fosse al mondo, venne tutta via ad ampliarsi la libraria, che in Campidoglio era instituita, perciòche sotto di essa fiorì tanto la gloria dell'arme, e delle lettere, che si può veramente dire, che in questo tutte l'altre Monarchie auanzasse. Onde Augusto, che fù tanto all'vno & all'altro studio fauoreuole, sen do non men glorioso per lo valor della spada, che per l'eccellenza della penna, volse à perpetua ricordatio ne del suo nome, & à giouamento de suoi Romani edi Libraria Pa- ficare vna Libraria, nellaquale si facesse raccolta de tutti celebri libri del suo tempo, acciòche cosi si dimo

> Arasse amico, e fauoreuole dell'humano sapere. Perloche ordinò, che nel Palatino, luogo all'hora celebre p l'Imperiale habitatione, si ergesse la libraria, la

latina.

Libraria di

Campedoglio

abruciata.

OLEMNIO.

Bibliotheca- quale fù cosi suntuosamente da lui con vn Portico in rio della libra nanzi edificata, come si descriue da gli Authori, e vi prepose, e fece Bibliothecario Pompeio Macro, co-Nella vita di me vuol Suetonio, al quale la cura di bene ordinarla, e con-

e coseruarla hauea dato. In questa fece riporre tutti i librische in quel tempo dall'Asia, dall'Africa, e dall'Europa si poterono hauere, e di più tutti quelli, che al suo tempo erano da varij huomini dotti composti, e mandati in luce, perciòche le virtù da lui fauorite, e solleuate germogliauano all'hora, e fioriuano più che mai; anzi (ò felicità di fortunato secolo) gli istessi Prencipi, & Imperadori, dediti allo studio delle bone arti, in quel tempo varie cose scriuendo componeuano. Onde si può dire, che fiorisse all'hora quella Repu blica, che cosi felice è descritta da Platone, nellaquale voleua egli, che ò i Prencipi filosofassero, ò i Filosofi, e Saui le Republiche gouernassero. Dice Sueto- Nella vita di nio, che Ottauio Augusto molti libri scrisse, e che Giu tauio. lio suo padre auanti lui molti altri ne compose, quali tutti furono nella Libraria conseruati, eccettuando alcune compositioni, che furono da Giulio in giouen tù fatte, come furono le lodi di Hercole, & vna Trage Giulio Cefare dia, che egli chiamò Edipo, quali prohibì Augusto à 1mp. Pompeio Macro Bibliothecario, che nella dispositione della sua Libraria Palatina inserisse, forsi perche no erano ben mature, per effer stati in giouentù fatte. Hora si fa verisimile, che questa fosse vna celebratissima Libraria: percioche è da credere che siccome furo no ttudiofi i Romani di codurre dalle foggiogate pro uincie tutto quello che di buono, e di bello vi si ritrouaua, come si può vedere da tante Obelischi, & altre antiche memorie: così ancosì ingegnassero di condurui varij libri da diuerse parti del mondo, onde poi ella celebre ne rimanesse. Il primo che initituisse libraria in Roma dicono, che fosse Pollione, come vuol Roma. Plinio, & il primo che vi conduste gran quantità de li brista Paolo Emilio Tiétalette Librarie li celebrauano a quel tempo, mà la piu famosa di tutte era la Palatina edificata di Augusto, nella quale grandissimo numero de libri Greci e Latinisi conservava.

Librarie di

Non

Libraria di Etafrodito Cheronefa.

Non restarò qui di dire, come frà le celebri Librarie, che successiuamente dopò Augusto furono in Roma, celebratissima fù quella che Epafrodito Cheronese vi instituì, nellaquale trenta milia volumi de libri buoni, e non communi vi ragunò. Fù costui, come vuol Suida, allieuo di Archia Alesandrino Gramatico, dal quale imparò molte cose, mà sendosi ridotto in seruitù, sù coprato Schiauo da Modesto Presidete del l'Egitto, e posto alla cura, e custodia di Pitilino suo figliolo, che fù da lui nelle scienze ammaestrato. Fat to poi libero se ne vene à Roma, e fiori sotto l'Imperio di Nerone sino al tempo di Nerua. Fù di statura grande, e di color negro à guisa di vn'Elefante, e morì nel 75. anno della vita sua, hauendo scritto molte cose. Libraria di A Adriano Imperadore, che successe à Traiano nel 16.

Athene .

driano Imp.in anno dell'Imperio suo hauendo in Athene molti cele bri edificij eretti, e fabricati, vi ordinò ancora secondo che riferisce Eusebio nellibro de tempi vna suntuofissima Libraria, la quale accrebbe tanto, e di ornamenti, edilibri, che fù per ciò celebratissima nel Mondo. Molte altre ancora da varij instituite si leggo no, come quella di Vulpio, e quella di Gordiano, nellaquale erano LXII. milia volumi, che fù da lui instituita, dopò il danno che successe al tempo di Commo do dell'incendio della Libraria nel Campidoglio, co me nel quinto Discorso della prima parte ragionassimo. L'inscrittione, che à piedi della Pittura di questa libraria si legge è tale

TARQUINIUS SUPERBUS LIBROS SYBILLINOS

Inferittions della libraria de Romani.

TRES, ALIIS A MVLIERE INCENSIS TANTVNDEM EMIT

AVGVSTVS CAESAR PALATINA BIBLIOTHECA

MAGNIFICE ORNATA, VIROS LITERATOS FOVET.

Che

Che vuol dire in fomma, come Tarquinio Superbo coprò dalla Sibilla tre libri per lo medesimo prezzo, per lo quale noue di essi gli ne erano proferti, e che Augusto hauendo adornata magnificamete la Libraria Palatina huomini litterati fomentasse, come di sopra si è ragionato.

### BIBLIOTHECA HIEROSOLIMITANA.

Della Libraria di Hierusalemme.

DISCORSO

EDESI appresso dipinta la Libraria, Libraria Hid che à tempo di Decio Imperadore in-vosolimitana. stituì in Hierusalemme S. Alessandro Vescono, e Martire, il quale congregò gran quantità de libri sacri ad vso, e

commodità de Fedeli, ancorche fossero quei tempi trauagliàti, e la Chiesa di Dio tanto perseguitata da questo Imperadore; ilquale nello spatio de dui anni, che tenne l'Imperio, affisse cosi i poueri Christiani, che molti di essi furono fatti miseramente morire, frà quali furono due Santi Pontefici Romani Fabiano, e Cornelio.

Questi su quello Alesandto, che essendo Vescouo s. Alessandro di Cappodocia andando in Hierusalemme à visitar vescouo di Hierusalemme di Hierusalemm quei santi luoghi, fù da Narcisso Vescouo all'hora di rusalemme. quel luogo, e molto vecchio forzato à torre seco il gouerno del suo Vescouado, doue essendo perseguitata la Chiesa di Dio di maniera, che, come scriue Da maso, in vn mese per varie prouincie surono XVII. millia persone frà huomini, e donne fatte morire, & essendo anco abbruciati molti libri de Christiani, i quali

quali erano per dispregio da quegli Imperadori priuati delle dignità, e di tutte le cose buone, & honorate, congregò gran quantità de libri, e ne fece solenne libraria. Mà nella persecutione grande, che fù sotto l'Imperio di Decio , nel tempo à punto, che fù in Antiochia Babila martirizato, fù aneo egli menato in

Pambhilomar tirizato.

Cesarea, e fatto per la fede di Christo morire.

Fiorirono al suo tempo Tertulliano, & Origene huomini celebratissimi nelle sacre Lettere. Clemente Alessadrino fù anco in questi tempi, il quale essen do Prete di Alessandria molte cose dottamente scrisse. Poco auanti Decio nel secondo anno di Filippo, che (come riferisce Eusebio) fù il primo de Romani Imperadori, che fosse battezato, e che abbracciasse la fede di Christo, fù compito il Millesimo anno dell'edi ficatione di Roma, nella quale solennità si fecero mol ti spettacoli nel Cerchio Massimo, doue innumerabile moltitudine de varij animali, furono diuersamente ammazzati. Nel Cápo Martio p tre giorni, e tre notti continue i giochi Theatrali si celebrarono. Antonio Monaco & Heremita, nacque anco in questi tempi nell'Egitto, il quale fiori poi con grandissimo grido di buona, e santa vita nelle parti di Thebaide.

Anno millesimo di Roma.

Libraria di S. Girolamo.

C elebrasi oltra modo la libraria, che sù lungo tépo dopoi in Hierusalemme instituita da S. Girolamo, il quale ritiratosi nelle parti della Giudea in Berthelemme al santo Presepio ne visse in vn Monaste-rio, che Paola Matrona Romana edificato vi haueua, doue fece vna cosi famosa libraria, che fù meritamen te celebrata da Scrittori. L'Inscrittione, che sotto la Tauola di questa Pittura si vede, è tale.

S. ALEXANDER ETISC. ET MART. DECIO IMP. IN MAGNA TEMPORYM ACERBITATE

Inscrittions deila libraria di Hierusald.

SACRORVM SCRIPTORVM LIBROS HIEROSOLYMIS CONGREGAT.

Che voglion dire, come S. Alessandro Vescouo, e Martire sotto l'Imperio di Decio Imperadore nelle magiori turbulentie de suoi tempi, fece raccolta de libri Sacri in Hierusalemme,

### BIBLIOTHECA CAESARIENSIS.

Della Libraria di Cesarea.

DISCORSO

EGVITA dopò questa la Libraria, che in Cesarea Città della Palestina Cesarea, e sua institui S. Paphilo Martire, che fu per gran santità, e dottrina celebratissimo, il quale oltra l'hauer raccolto molti, e diuersi libri, onde quella or-

nare, & ingrandir ne potesse, molti anco di sua propria mano ne scrisse. Furono in questa libraria trentamillia volumi de libri, come riferisce Isido: o, onde è da credere, che fosse celebratissima in quei tempi. Era costui parente di Eusebio Vescouodi Cesarea, dal quale fu poi scritta la sua vita, e su tanto auido de libri della scrittura Sacra, che di sua mano scriffe yna gran parte de libri di Origene, i quali dice Gerola-Hh

da Enfebie.

mo hauere esso in questa libraria con tanta ausdità, e desiderio veduti, che li parea di haucre tutte le ricchezze di Creso acquistate. Fù in ciò aiutato molto da Eusebio, il quale pose ogni cura, e diligenza nel Libri feritti raccorre varij libri da diuerse parti della Palestina. Scrisse egli oltra ciò della Preparatione Euangelica dell'Historia Scholastica: scrisse anco contra Porfirio fierissimo nemico de Christiani, e sei Apologie in defensione di Origene, e tre libri della vita di Paphilo da cui egli per l'amistà, e parentela tolse il cognome. Essendo poi questa tutta marcia, e guasta Esicio, che nella sua giouentù in Cesarea intese da Tesphesio Rhetorica nella medesima schuola con Gregorio Na zianzeno, si tolse vna gran fatiga per risarcirla, e scris se di sua mano molte cose. In questi tempi visse Lattantio Firmiano discepolo di Arnobio, il quale Lattantio leggendo con gran frequentia de scholari in Lattantio Fix Nicomedia Rhetorica, e parendoli di far male viuen do fra Greci, si volse tutto allo scriuere, e vi valse tan to, che ne fù in eloquenza yn secondo Cicerone tenuto, se ben fù tanto pouero, che spesso mancandoli cose necessarie alla vita, medicando il pane, ne andò. Scrisse costui molte cose, frà le quali si ritrouano glle, che sono contta Gentili, edell'opificio dell'huomo, e dell'Ira di Dio . Nell'vltima vecchiezza fù nella Gallia maestro di Crispo Cesare figliolo di Costan tino. Hora Paphilo dopò lo hauer fatte molte cose, on de la dottrina, e la santità della sua vita fù manifesta al Mondo, e dopò molte fatighe sofferte per la gloria del nome di Christo nella persecutione di Massimino fù in Cesarea martirizato, doue egli la libraria in stituita hauca. L'Inscrittione, che sotto la Tauola di questa pittura si legge è tale.

S. PAMPHILVS PRESB. ET MART.

ADMIRANDAE SANCTITATIS ET DOCTRINAE

CAESARIAE SACRAM BIBLIOTHECAM

CONFICIT

MVLTOS LIBROS SVA MANY DESCRIBIT.

Che vuol dire, come S. Paphilo Prete, e Martire huomo de gran santità, e dottrina, instituì in Cesarea, vna famosa Libraria, per augumento della quale molti libri di sua mano scrisse.

La Città di Cesarea su chiamata prima Torre stra- Cesarea Cittonica; mà sendo poi da Herode reedificata, che su da tà. Augusto riposto nel regno della Palestina, vosse dal suo nome chiamarla Cesarea. E sita come vuole Stefano al lido del Mar magiore, & in essa molti celebri Vescoui vissero, fra quali su Eusebio, che da lei su det to Cesariese. Fù Città celebratissima oltra modo per la famosa libraria de libri Sacri, che quiui su da lui, e da Pamphilo instituita.

BIBLIOTHECA APOSTOLORVM.

Della Libraria de gli Apostoli.

DISCORSO VIII.

OPO la venuta dello Spirito santo in Libraria de terra sopra gli Apostoli, dalquale heb- eli Apostoli. bero il dono della scienza, e dell'intelletto, non su vdita la più vera, e la più certa dottrina di alla, che eglino pre-

dicassero; onde essendo però da molti di loro scritti

Inscrittione della libraria di Cesarea.

varij, e diuersi libri, come gli Euangelij di Matteo, di Luca, di Marco, e di Giouanni, l'Epistole di Paolo, di Pietro di Giacomo, di Giouanni, di Giuda, de quali si seruiua lo Spiritosanto in esplicare, e discoprire la verità Euangelica, S. Pietro, come quello, che era ca po, e Prencipe de gli altri, ordino, che questi libri si conservassero, & essendo egli con molti altri venuto in Roma, e celebrato yn Sinodo con quei pochi Santi,e Catholici, che erano in quel tempo iu casa di S. Potentiana, che fù doue hoggiè la sua Chiesa nelle Esquilie, vicino S. Maria Maggiore, ridotta in bella Maestà dal Cardinale Henrico Caetano, doue ancora si vede il luogo della congregatione, nel quale S. Pietro celebrò la prima volta in sussidio dell'anime del Purgatorio, ordinò che de tutti questi libri, sene hauesse particular cura, e gouerno: acciòche potesse poi la Chiesa seruirsene ne suoi bisogni, in confermatione de fedeli, e confutatione de nemici del nome di Christo, come nell'Inscrittione della pittura si legge in cosi formate parole.

Inscrittione della libraria de Pontefici.

7 -17

S. PETRVS SACRORVM LIBRORVM
THE SAVRVM IN ROM. ECCLESIA

ASSERVARI IVBET.

Che vogliono dire, come S. Pietro ordinò, che il Thesoro de sacri Libri si conseruasse nella Chiesa Romana.

Di qui successiuamente si venne ad ampliare il costume ne Romani Pontesici di raccoglier libri, e sar libraria, il quale sino à nostri tempi è passato. Vogliono alcuni, che questa sia quella libraria, che hoggi possiede il Capitulo di S. Pietro, che su poi successiuamente da molti ingrandita.

### BIBLIOTHECA PONTIFICVM.

Della Libraria de Pontefici.

IX. DISCORSO

LTIMAMENTE si vede dipinta Libraria de la Libraria de Pontefici Romani, qua Pontefici. li imitando quei primi Santi Padri, che de libri sacri hebbero tanta cura l'ampliarono, e la ingrandirono suc-

cessiuamente con tanta diligenza e studio, con quanto hoggi si vede ornata, & abellita à nostri tempi, e massime nel Pontificato di Sisto V, sotto di cui può be dirfi;che ella habbia pigliata vna nuoua forma di vita, e di perfettione: essendo stata da lui in cosi celebre luogo riposta, e di tante pitture, & ornamenti quanti di sopra habbiam detto abellita; laonde si può meritamente chiamare la prima, che sia hoggi in Europa, per non dire nel Mondo tutto: perciòche ancor che varij, e diuersi Prencipi si siano sforzati ne i loro stati di farne dell'altre, non hanno però giamai potuto arrivare alla gloria, & alla magnificenza di questa, si per la quantità de libri, che sono in essa ritrouadouisene vicino à dodeci millia pezzi, si anco per la qua lità essendo la maggior parte originali scritti di mano de proprij authori istessi, ò almeno i più veri transonti, si anco per la diuersità di tanti Idiomi, sendoue ne in tutte le sorti di linguaggi scritti, quali per studio, e diligenza de Romani Pontefici sono stati ritrouati, come nella Inscrittione di questa pittura si legge in cosi formate parole.

Inferittione della libraria de Pontofici .

ROMANI PONTIFICES APOSTOLICAM

BIBLIOTHECAM MAGNO STVDIO

AMPLIFICANT, ET ILLVSTRANT.

Che voglion dire, come i Pontefici Romani con grandissimo studio hanno tutta via ampliata, & illustrata la Libraria Apostolica. Zaccharia primo, che su Greco di natione instituì questa in Laterano, se ben su dopoi per commodità del Pontefice in Vaticano trasportata, doue da Nicola V. da Sisto IIII. Leon X. Pio IIII. & vltimamente da Sisto V. è stata mirabilmente accresciuta, & ingrandita di sorte, che hoggi è celebratissima frà l'altre.

E queste sono le celebri librarie del Mondo, che per ornamento sece Sisto nella Vaticana dipingere,

delle quali per hauer ragionato affai; me par tempo di venire alla descrittione dell'altre pitture, che in essa si veggono.

Il Fine della Terza parte.





# DERAGIONAMENTI DELLALIBRARIA VATICANA

DI MUTIO TANSA ACADEMICO AGIRATO.

### QVARTA PARTE

Nella quale si discorre de tutti Huomini Illustri, per l'Inuentione delle Lettere.



#### NELLA PRIMA COLONNA.

Del costume di tener Statue nelle Librarie, e di Adamo primo huomo del Mondo.

DISCORSO PRIMO.



V antichissimo il costume di te-ner nelle Librarie figure, statue, ner statue nel ò imagini di huomini, che fosse- le labrario. ro stati eccellentissimi nelle lettere: percioche riferisce Plinio, che nella libraria di Asinio Pollione M. Varrone meritò per la sua dottrina, che essendo ancora

viuo la sua statua vi fosse posta, e si hà che nella Pala-

tina il Senato ponesse la statua di Numeriano Imperadore. Conferma questo Cicerone nelle sue Epistole, doue scriuendo à Fabio Gallo, dice che li compri le statue per la sua libraria, e Plinio nepote scriuendo à Giulio Seuero, dice che Erennio volea porre nella fua libraria le statue di Cornelio, e di Tito Arrio, & in ciò molti altri testimonij si potrebbono indurre, che per breuità si lasciano. Questo costume passato da gli antichi ne tempi nostri, è stato sempre in grande osseruanza, e massimamente fra Prencipi. Onde nella libraria Vaticana fù anco da Sisto ritenuto; percioche nelle Colonne di essa fece dipingere l'imagini di tutti quelli, che furono celebri al mondo per l'înuen tione delle lettere, cominciando da Adamo sino à Nostro Signor Giesù Christo, al cui tempo fu riuelata la celeste dottrina dell'Euangelio, e questi tutti secondo l'ordine de tempi, che furono successivamente l'yn dopò l'altro in diuersi habiti dipintisi veggono, secondo la diuersità delle regioni, paesi, e studi, ne quali fiorirono, con l'Inscrittioni à piedi delle lettere, che ritrouorono, de quali breuemente in questa Quarta parte, alcune cose discorreremo.

Adamo, e sua bistoria.

Vedefinella prima Colonna à capo di tutti dipinto il Padre Adamo cinto di pelli, con vn rastro, & vn pomo in mano, in quel modo à punto, che leggiamo, ch'egli dopò il peccato si vestisse, il quale per esser stato il primo huomo, che fosse immediatamente creato delle mani di Dio, sù creduto il più saggio, & il più dotto de gli altri; onde à lui, come à persona celebre si attribuisce l'inuentione delle lettere Hebree, che surono prime ritrouate nel Mondo. Fù costui dopò che Iddio creò tutte l'altre cose formato di terra dal·la potete mano del Signore, il sesto giorno della creatione dell' vniuerso nel campo Damasceno, e fatto co me vn'Epilogo di tutte le cose celesti; e sublunari, per che riconoscendo, & amando, il suo authore venisse ad ado-

ad adorarlo, e riuerirlo con i debiti modi di adorario ne, e d'humiltà, cosi afferma il gran Mosè, nel primo li bro del Genesi, e così per fede douemo tenerlo. Mà di questo lume mancandosi gli antichi Filosofi, ricercádo l'origine, & il principio dell'huomo, e di tutte le cose, in varij errori caderono; percioche, come narra Diodoro Siculo, nel principio del suo primo libro di uerse furono l'opinioni loro in questo. Molti credettero vanamente, che gli huomini siano stati eternamé te senza principio, e che così siano sempre per durare.Ilche senza dubio senti Aristotele, del quale dice Lib. 1. della. Lattantio nel secondo libro, che per torsi dall'altre Fisc. 8. della opinioni prese questa. I Peripatetici, seguendo le pe- Cielo. date delloro Prencipe hebbero la medesima opinione, allaquale si accostò anco Plinio, mà quanto questi habbino errato lo dimostrano chiarissimamente Lattantio, nel secondo libro dell'opificio dell'huomo, e S. Thomaso di Aquino nella sua somma contra Gen-Lib.s. cab.s. tili. Altri dando principio alle cose, caderono in pegiore errore; percioche negando la diuina prouiden za, affermorono, che à caso erastato creato l'huomo, riferendone il principio di ciò à gli Atomi, che pone uano origine di tutte le cose, e furono questi gli Epicurei, le cui vanità segui similmente Lucretio, del quale elegantemente si ride Lattantio nelluogo di sopra. Anassimandro pensò vn'altra cosa molto da ridere, e fu che volea, che di acqua, e di terra, co'l caldo del Sole fosse prodotto l'huomo, come se fossimo mos che. Le cui sciocchezze seguendo Auicenna secondo 8. della Fisic. che riferisce Auerroe, & Alberto Magno disse, che si com. 46. potea l'huomo generar di putrefattione, co'l caldo del Sole, come fi sogliono generare rane, mosche, ver mi, & altri simili animali imperfetti, anzi dice di più, che gli huomini dopò il diluuio furono di questa maniera prodotti, alludendo à quello, che nelle fauole de Poeti si legge di Prometheo, e di Deucalione: mà quan-

quanto egli si ingannasse in ciò chiaramente lo dimo straremo nella nostra Microcosmografia, doue di ciò diffusamente ragionaremo. Empedocle quasi della medesima maniera l'afferma, però dice che su la materia dell'huomo mischiata di acqua, e disoco, e che

Arift. 8. della ciascun membro si era creato, e prodotto da per se, i Fific.

Poeti.

quali congiontisi à caso si era organizato il corpo hu mano. Democrito seguita costoro, dicendo che d'acqua, e del limo della terra fù fatto l'huomo. Sentirono più sauiamente i Stoici, i quali confessorono farsi Varie obinioni le cose per prouidenza diuina, e che li huomini erano dell'originedel stati creati da Dio, e similmente gli altri animali, delche tratta Lattantio Firmiano dottamente nel secodo e settimo libro del diuino opificio. Fù di questa opinione anco Platone, dalquale Lattantio dice hauerlo preso li Stoici, e più chiaramente Cicerone nel primo libro delle leggi, lodando l'huomo, dice che tale animale pieno di ragione, e configlio, folo frà gli altri fù creato in più perfetto stato dal suo Maestro Iddio. I Poeti toccorono, benche non compiutamen opinione de te la creatione del Mondo, quando dissero, che essen do tutte le cose confuse, e miste insieme senza alcuna forma ne furono separati, e distinti i cieli, e gli elemeti, con l'ordine che nelle cose naturali si vede, e dissero di più, che il primo huomo fosse fatto di terra, mà s'ingannorono nell'artifice; percioche lo attribuirono à Prometheo, che pure di huomo nato era, delche ragionò diffusamente Ouid.nel primo delle sue Meta morfosi. Vogliono, che costui fatta vna imagine di lo to li dasse l'anima co'l foco celeste, ch'egli sallito nel Cielo con l'ajuto di Minerua rubò dal carro del Sole, e che per ciò sdegnati i Dei mandassero le malatie nel mondo, e facesse legar Prometheo nella sommità del Môte Caucafo da Mercurio, doue da vn'Aquila li viene tutta via il core deuorato, mà queste sono fauo le de Poeti. Certo questo si è, che l'opinione della crea-

creatione dell'huomo di terra hebbe principio da ili bri di Mosè, al quale Iddio reuelò la formatione dell'huomo, e tutte quelle cose, che ne passati secoli successero. Fù dunque Adamo il primo huomo del Mondo, di terra creato dalla mano di Dio in tanta perfettione di animo, e di corpo, che non fu, ne sarà di lui huomo più saggio. A costui diede precetto il Signore, che non douesse nel Paradiso terrestre del vetato pomo mangiare, perche subito sarebbe incorso nella morte dell'anima, alche per astutia, & inganno dell'antico Serpente contrauenedo, fù origine della mor talità, dell'infermità, e de tutti danni, che sono hoggi nel Mondo. Onde cacciato dal Paradiso sù in questa valle di miserie mandato in essilio à far penitenza del commesso delitto, doue dopò lo hauer generavo molti figlioli vogliono, che à loro desse raguaglio di tutto quello, che li era occorso per inganno del Demonio, e che l'instruisse nella cognitione delle cose celest:, e naturali, hauendo ritrouate le lettere Hebraiche, mediante le quali commodamente poteua il tutto infegnarli: Pétito poi del comesso errore, merito di confeguir non solamente il perdono:mà il dono anco della Profetia, perche (come alcuni scriuono) predisse Gioseso prime à suoi descendenti il Diluuio suturo, l'auenimento di dell'antichua Christo, & il Giudicio vniuersale, & insegnò loro di facrificare al grade Iddio, e di offerirli le decime. Visse lo spatio di 930. anni, e credono alcuni Dottori, che fosse nel Monte Caluario sepolto, doue essendo poi Nostro Signore Crocifisso, che era il secondo Adamo, il suo peccato totalmente cancellò. L'Inscrit tione, che sotto di esso si vede è tale.

ADAM DIVINITUS EDOCTUS PRIMUS SCIENTIAR, ET LITERARUM INVENTOR.

Inscrittione di Adamo nella libraria Vati.

Che vuol dire, come Adamo ammaestrato da Dio,

fùil

fù il primo Inuentore delle scienze, e delle settere nel Mondo. I Caratteri, che da sui surono ritrouati, sono i seguenti, che quiui sopra di esso dipinti si veggiono.

Alfabeto Hebranco.



### NELLA SECONDA COLONNA.

De i Figliuoli di Seth. Nepoti di Adamo.

#### DISCORSO II.

Figliuoli di Beth,e loro Hi Boria.



ONO depinte in questa Colona quat tro figure secondo i quattro lati di esfa, in vn cato della quale si veggiono i figliuoli di SethNepoti di Adamo scri uere, & intagliar la dottrina de le cose celesti in due Colone, del che qui bre

ueméte discorreremo. Erano già passati 130. anni dal la creatione del Módo, quado su da Adamo generato Seth, che su giustissimo huomo, e timoroso di Dio be alleuato sino dalla fanciullezza, onde su cagione, che quelli, che da lui discesero in quella tanta pietà, e bontà si mantenessero. Costui generò poi molti sigliuoli, se bene la scrittura non sa mentione se non di Enos, come di quello da cui venir doueua il popolo, che generar l'aspettato seme douesse. Onde solo fra tutti gli altri insiammato del santo ardore dell'aspettato benè, cominciò con publiche ammonitioni, gli animi

animi de viuenti raccendere alla speraza del Regno celeste, e manifestare l'iniquità del Serpente infernale, siccome dal suo Auolo Adamo hauea sentito. Pe gones s. ro dice la Scrittura in sua lode parlando, che egli incominciò ad inuocare il nome di Dio. Ilche vuol dire, che con manifeste predicationi, e sacrificij esterio ri ad essempio degli altri, magnificaua il nome del Signore, onde è verisimile, che questi siccome dell'inganno del Serpente, per il quale cadè il genere humano in tanta miseria furono raguagliati da Adamo loro Auo: cosi anco dal medesimo in tutte le arti, e scienze, che egli per diuina inspiratione imparato ha Gioseso prime uea, fossero ammaestrati. Quindi si legge, che essi suro dell'anuquità no i primi, che sapessero dar conto delle cose celesti, e per lasciare à posteri la notitia de tanti secreti, che essi appresi, e conosciuti haueuano, sapendo da Adamo, che il Mondo doueua, e per acqua, e per foco con sumarsi tutti questi secreti scrissero in due gran Colonne in ogn'vna di loro quell'istesso: perciòche essen Aris sospites do l'vna di marmo, non poteua essere dall'acque offe- es due colone sa, e l'altra per essere di mattoni era sicura dal soco, e da queste si crede, che fossero dopò il Diluuio ritrouate l'arti. Se queste fossero veramente di lettere significanti,ò pure de fegni, e figure scolpite, come poi costumò l'Egitto di fare, non si sà ancora perfettamete. Molti vogliono, che vi fossero più tosto figure, che lettere intagliate in quel modo à punto, che ne gli Obelischi di Egitto si veggiono i Hieroglisici, continenti in se occulti significati di naturale Filosofia: an zi credono molti, che da queste due Colonne de sigliuoli di Seth, fosse appreso da gli Egittij il modo di scolpir nelle pietre, e nelle Piramidi cosi fatta manie ra de segni, che ò per volontà del primo impositore, ò per natural proprietà della cosa rappresenta signisicassero. Altri sono di contrario parere, e vogliono, che queste fossero de veri Caratteri Hebraici intaglia

te, ne

te, ne si fà ciò molto duro à credere; percioche si hà che questo Enos figliuolo di Seth, generasse poi Caina, da cui discese Malalael, e da questo lared, che poi generò Enoch, della cui predicatione, ce fà certi Giu da Apostolo nella sua Epistola Canonica, citando vn suo libro, il quale non è verisimile, che fosse d'altro, che di Hebraici Caratteri scritto, e da questo Enoch à Seth non vi intrauenne molto spatio di tem po per quello, che si può raccogliere del Testo della Sacra Bibia, onde si cochiude, che in queste Arti non sotto colore, è Metafora di alcuna figura fossero scol pite, mà espressamente di veri Caratteri Hebraici intagliate. Comuque si sia certo è che l'Arti furono scol pite per memoria nelle sopradette Colonne. Onde è necessario dire, che sendoui scienze, vi fossero anco i primi Elementi, onde quelle imparar si potessero. L'Inscrittione, che à piedi di questi si vede è tale.

Inforitione de figliole di S.th nella libraria FILII SETH COLVMNIS DVABVS

RERIM COELESTIVM DISCIPLINAM

INSCRIBUNT.

Chevuol dire, come i figliuoli di Seth nelle due
Colonne scrissero le arti, e le scienze delle cose celesti. Sopra questi si vede il medemo Alfabeto Hebraico depinto, che sopra
Adamo nella prima Colonna scritto si
legge.



### DI ABRAHAMO.

#### DISCORSO IIII.

A vn'altro canto si vede Abrahamo il pri Abrahamo Pa mo Patriarcha tanto caro, & accetto à triarcha, e sua Dio, della cui fede egli hebbe aperto testimonio, quando per suo commandaméto non temè di immolare Isaac suo caro,

& vnigenito figliuolo. Fù costui tenuto ritrouatore delle lettere Sirie, e Caldee, e per ciò quiui nella Libraria dipinto, & in vero sihà, che egli fosse huomo sapientissimo, & eloquentissimo, prouido molto nelle attioni, & accorto ne configli, onde si legge, che passassenell'Egitto, non tanto per viuerui commodaméte, quanto per sentire da i Sacerdoti Egittij, che opinione della creatione del Mondo hauessero, della prouidenza diuina, e de gli altri secreti celesti, con pe siero di ridurli alla vera strada se in errore veduti gli hauesse. Doue peruenuto vogliono, che insegnasse à Astrologia, & loro l'Astrologia, e l'Arithmetica, da lui ritrouata frà Arithmetica, da lui ritrouata frà da chi ritroua Chaldei, delle quali scientie non se ne haueua anco- ia. ra nell'Egitto notitia alcuna, e ne fu però appresso gli Egittij tenuto in gran stima, e veneratione, come scri ue Giosefo: Ilche par che toccasse anco Platone nel-Lib. 1. l'Epinomide, e confermasse Cicerone scriuendo, che mat. 1 Chaldei furono i primi inuentori, & osseruatori del moto delle stelle, e del corso de pianeti, e che da loro passasse à gli Egittij, da i quali fuquesta scienza, con tanto studio abbracciata, & ampliata, che ne furono per ciò tenuti primi ritrouatori, e per questo Abramo quiui con il compasso, & il quadrante in mano depin to si vede, come quello, che di simili instromenti nel-

Kk

l'inuen-

vitrouata.

l'inuentione di così fatte scienze si seruì. Vogliono anco, che egli della Geometria fosse inuentore: mà come alcuni Greci affermano ella nacque in Egitto, Geometria da perciòche allagando ogni anno il Nilo, e disturbanchi, equando do i confini, & i termini de campi, con lo spesso, e variamente misurare il terreno, diede loro occasione di ritrouar quest'Arte, ben è vero, che il compimento, e perfettione di essa co'l tirar drittamente le linee, e lo squadrar bene la terra credono alcuni, che apprendessero di Abramo, mentre ch'egli nella Palestina si ritirò. Alesandro, che dalla molta cognitione delle cose fu chiamato Polisthorico asserma, che Abrahamo fuil più saggio, e dotto huomo de suoi tempi, e che appresso i Chaldei ritronò l'Astrologia, & che l'insignasse ài Fenici, appresso de quali per alcun tem po habitò, doue non solamete il moto del Sole, della Luna, e dell'altre Stelle: mà anco diuerse altre cose à quei popoli insegnò, onde per ciò fu gratissimo al Rè de Fenici, e visse con lui in grandissima domestichezza, come nell' Egitto appresso Faraone, dal quale quantunque li fosse tolta Sara sua moglie: nondimeno(come scriue S. Agostino) intatta gli la rese creden do, che li fosse sorella, e li fece grandissimi doni. Nac-

> que costui di Thare, e faceua in Mesopotania la vita sua:quando accorgendosi, che gli huomini volgeuano le spalle al vero Iddio, dati in preda all'Idolatria, & alla veneratione de fauoloss, e muti Dei, si parti con la sua famiglia, e vene adhabitar nella Chananea, do ue sendoli promesso da Dio di Sara sua moglie vn figliuolo, dal quale voleua, che descendessero coloro, che doueuano la promessa terra de Chananci habitare, li fù data la Circucisione, perche questa sua se lice prosapia fosse dall'altre genti distinta, e volle che egli non più Abram, mà Abraham fosse detto, che non voleua altro dire, che Padre de molte genti, dopò la nascita del quale molte bone opre di pietà, e di

> > bontà

Afrologia da chi insegnata à i Fenici.

Genef. 12.

bőtà esercitò, & essedo di 175. anni mori, e fù da suoi figliuoli sepolto in Ebron, con Sara sua moglie. Fù huomo di molta virtù, e per quel grande atto di obedienza, che monstrò nel voler sacrificare Isaac suo vnigenito figliuolo, fù molto dal Signore Iddio amato, e prosperato nel Mondo. L'Inscrittione, che sotto vi si vede è tale.

ABRAHAM SIRAS ET

Inscrittione di Abramo.

#### CHALDAICAS LITERAS INVENIT.

Che vuol dire, come Abrahamo ritrouò le lettere Sirie, e Chaldee, come disoprasi è ragionato. 1 Caratteri Chaldaici, che da lui furono ritrouati sono i seguenti, che à capo di questa pittura nella Libraria depintisi veggiono.



Alfabeto Chaldaico .

#### Di Moise Capitano, e Legislatore del Popolo Hebres DISCORSO IIII.

OPO questi si vede Moisè il Condut- Mois' Profetiero, il Legislatore del Popolo di If- ta. suarit. raele, al quale Iddio reuelò tanti miste ri, e fece tanti benefici, e segnalati fauori, parlandoli hora in nube, hora in

foco, à cui diede di propria mano la legge scritta sù le Tauole di marmo nel Monte Sina, dallequali-vo-Kk gliono

figliono alcuni, che egli apparasse le prime lettere He bree, che in tal linguaggio, e Caratteri, dicono quella esfer stata scritta, onde egli publicandole poi al Po

Fù costui huomo di grandissimo valore; perciòche

polo, e dechiarandole, ne fù tenuto Inuentore.

Genealog.

oltra l'altre cose, che gli attribuiscono, dicono esser Lib 14. della stato inventore della Poetica, come afferma Gio. Boc caccio, ilche caua perche da Moisè fù la prima volta il Sacrifitio diuino intieramente esfeguito, quando dopò l'hauere per l'asciuto Mar rosso, passato sicuramente co'l Popolo di Israele, instituì i Sacerdoti, i Sa crifitij, & il Tabernacolo drizzato à guisa di futuro Tempio, e ritrouò le orationi per placar la diuina me te, le quali come dicono erano in verso, e si legge anco frà i Salmi Dauidici bellissimi Cantici, che Moisè tanti anni auati compose. Ilche vogliono alcuni, che fosse, circa il fine della vita di Marato Rè di Sicioni morto ne gli anni del Mondo tre millia seicento, & ot tanta, nel qual tempo egli condusse il popolo di Israele, & ordinò i sacrifici. Scrisse anco vna grandissima parte del Pentateuco non solamente in stile: mà in versi Heroici, dettatoli dallo Spirito santo, onde disse bene Aristotele, che i Primi Poeti furono Theologi. Mà io crederei, che l'Inuétione della Poetica fosse da Dio, ancorche molti altramente sentano; per-

Poesia da chi witrouata.

cioche leggiamo, che dado egli le leggi à Moisè scrit te sù le Tauole di Marmo; i precetti, che in esse si conteneuano, erano scritti in verso Heroico, da i quali è verisimile, che Moisè apparasse lo stile, e ne fosse perciò tenuto inuentore, se bene Veneto Vescouo di Poz zuolo grandissimo Inuestigator dell'Historie afferma con lungo parlare la Poessa essere più antica de Moisè, come sarebbe, che fosse nata al tempo di Nembrot to, che egli diceua esser stato il primo Inuentore del-

Idolatria da l'Idolatria, hauendo adorato il foco per Iddio, cochi ritronata. gnoscendolo commodo à mortali, e da i moti, & mor-

mora-

morationi diuerse di quello certe cose future arguédo, onde gli edificò Tépi, & ordinò sacerdoti, e vi aggiunse anco orationi, le quali, come dice erano in ver fo, comunque si sia basta, che non mancano di quelli, che affermano la Poesia esser stata à tempo di Mosè. Nacque costui per padre, e per madre dalla Tribù de Leui in Egitto, in quel tempo, che il Rè di Egitto facea gettare nel fiume tutti maschi, che nasceuano dal la gente Hebrea; perloche vedendolo la madre di ottimo aspetto lo tene ascoso tre mesi: dopoi non lo po- Moise buttata tendo celar più, lo mise in vn vaso fatto di giunchi, e in sume. stuccato di bitume, e di pece, e fecelo lasciare sù la riua del fiume, ilquale portato dall'acqua venne alle mani della figliuola di Faraone, e per opera della sorella del fanciullo, lo fece alleuare alla propria madre, & adottolo. Venuto in età adulta fù fatto da Dio Coduttiero del suo popolo Hebreo. E molto prolisso sarebbe riferire le innumerabili, & egregie virtù sue, per le quali meritò di vedere, e di parlare con Dio. Fù huomo in dottrina, in disciplina militare, & in santità di vita admirabilissimo. Finalmente morì nel Monte Nebor poi che Iddio gl'hebbe mostrato la Ter ra di promissione. Visse anni CXX. e fune tempi di morisse, & in Inacho cinquecento anni auanti la guerra di Troia, che tempo fofcome affermano Clemente Alesfandrino, Africano, Giosefo, Porfirio, e gli altri, in quel tempo à puto che Cecrope primo Rè de Greci regnaua in Athene, dopò ilquale vogliono; che regnasse Semiramide Reina di Babilonia, come recita S. Girolamo nell'Epitome de Tempi appresso Eusebio l'Inscrittione, che sotto vi si vede è tale.

MOYSES ANTIQUAS HEBRAICHAS LITERAS INVENIT.

Inscrittione di Moise.

Che vuol dire, come Moise troud l'antiche lettere Hebrai-

Hebraiche, e per questo sopra di esso l'antico Alfabeto Hebraico dipinto si legge, che di sopra trattando di Adamo ponessimo.

### Di Esdra Sacerdote, e Scriba del Popolo Hebreo.

#### DISCORSO V.

Estra Scriba

ELL'ALTRO canto vedesi Esdra Sacerdote, e Scriba del Popolo Hebreo, il quale dopò lungo tempo, essé do stato da Chaldei abruciata Hierufalemme, il Tempio, e có esso la Libra ria, rescrisse i libri del vecchio Testa-

mento, riducendoli al numero di 22. e come scriue S. Girolamo nel Prologo de libri de i Rè ritrouò nuoui Caratteri di lettere, che vsano i Giudei sino al tempo nostro, i quali hanno vna cosa in loro, che niuna altra forte di natione l'hà, cioè che le voci, e nomi di ciascuna lettera hanno significato di qualche cosa. La prima, chiamata Aleph fignifica disciplina, la seconda Beth, è interpretata Casa, e cosi l'altre di mano in mano, come si legge appresso Eusebio. Descendeua co tui da Eleazaro figliuolo di Aaron, e fu il più Sauio, e dotto Hebreo de suoi tempi: onde vogliono che essedosi perduti i libri di Mosè, egli che in memo ria tutti li haueua, li restituisse scriuendogli di nuouo al Mondo. Et essendo per la sua santita, e bontà noto molto al Rè Artaserse, che la Scrittura per altro nome chiama Assuero, ottenne facilmente licentia di ritornarsene con i suoi Hebrei in Hierusalemme, hauendoli fatto il Rè vn'ampia, e gratiosa lettera, perche i suoi Gouernatori della Phenicia, e della Soria di quan-

Lib 10. della Prefarat, Euä gel. di quanto egli chiedesse no li mancassero, doue ritornando, portò, e ripose i Libri Sacri, e molti vasi di oro e di argento, e di rame, che dal Rè istesso, e da molti al tri di quegli Hebrei, che in Assiria viueuano haueua in dono hauuti. E per questo fu quiui dipinto nella Li braria, come ritrouatore delle nuoue lettere Hebree, con questa inscrittione à i piedi.

### ESDRAS NOVAS HEBRAEORVM LITERAS INVENIT.

Inscrittione di Islra.

Che vuol dire, come Esdra ritrouò le nuoue lettere Hebree. L'Alfabeto, che quiui scritto si lege è simile à quello, che ragionando di Adamo sopra ponessimo, sendo constretti ciò fare per penuria de antichi Caratteri Hebrei.

### NELLA TERZA COLONNA.

Di Mercurio Egittio.

DISCORSO

EDESI. in vn canto diquesta dipin-Mercurio Egiz to Mercurio, quello che da Gioue, e da tio, e cose da lui fane, e ri-Maia generato nella fommità del Mo- tronare. te Cillene (onde egli poi fù detto Cillenio) fugendo per la morte di Argo si

ricourò in Egitto, doue hauendo ritrouate le lettere, & insegnate à quei popoli rozzi alcune scienze delle quali egli fu inuentore, fu presidente, e venne in tanta stima appò loro, che (come riferisce Cicerone) no Lib. della Na haueuano ardire gli Egittij nominarlo co'l proprio tura de gli nome, ilche faceuano per la reuereza, che le haueua-

Lira , gioco della lotta, e mercantia da chi ritronate

no, acciòche forsinel nomarlo non si venisse à parlare della di lui humanità, e mortalità, e coss si venisse ad abbassare in qualche grado l'eccelleza sua. Ritrouò anco costui la lira, & il gioco della lotta, e l'vso del le mercantie, e fù però creduto Dio di tutte queste co se.Fù anco tanto eloquente nel dire, e di si fatta persuasiua, che era reputato Dio dell'Eloquenza, e per questo Nuntio di Gioue creduto, ilche finsero i Poeti, che sempre sotto la correccia delle lor fauole nascondono profondissimi misterij; conciosia cosa che i Mathematici affermano, che al pianeta di Mercurio si appertiene ne corpi nostri disporre, & ordinare ogni organo, ouero fistola, che per consonanza in noi Mercurio per- risuona, e di qui alcuni fauoleggiando credono esser che creduto Nuntio di Gio lui detto Nuntio, & interprete dei Dei, perche per gli organi da lui disposti si manifestanogli intrinsechi

che criduto

de nostri cori, i quali si ponno dire secreti de Dei, in quanto che se non sono espressi, ò con cenni, ò con parole, niuno eccetto Dio non li conosce, & in questo è interprete de tali segreti, perche le parole, che sono organizate per gli organi da lui disposti da lui sono interpretate, & aperte, le quali ad vn cenno folo non Cappello, & al poteuano esser comprese. Si dipinge con il Cappello

le di Mercurio

te us Mercurio in testa per dimostrare, che contra i fulmini dell'Inuidial'eloquenza con forte coperta si conserua, porta l'ale à i piedi per dinatar la velocità del parlare, il quale in vn medesimo momento esce nella bocca di colui, che ragiona, & è raccolto nell'orecchie di quel lo, che ascolta. Portala verga in mano per dinotar l'ufficio del Nuntio: percioche i Messagieri furono so liti, come per vn certo segno portar le verghe. Con Verga di Mer questa Verga dicono, che Mercurio riuoca l'anime dalla morte, & alcune ne infonde ne i corpi, onde per ciò possiamo comprendere la forza dell'eloquente,

per la quale molti già dalle fauci della morte, e dell'oblio sono stati leuati, & altri in quella cacciati.

fici.i.

Chia-

Chiamasi questa in Latino Caduceum, con la quale egli facea in vn certo modo cadere, e terminar le con Mercurio tese. Questa li fù donata da Apolline, con la quale andando in Arcadia, & hauendo trouato due Dragoni insieme auinti, e combattenti egli intromettedola frà loro facilmente li quetò. Perloche si chiamò Verga di pacc, se ben la verità del fatto si è ch'egli con l'eloquenza sua ridusse in pacifica vita molti popoli, che viueuano in grandissima guerra frà loro. A questa aui luppano due Serpenti à denotare, che l'ornaméto del parlare non è sofficiente à far vera eloquenza, se non vi è aggiunta somma prudenza, la quale è significata Lib.4.doll E. per il Serpente, di questi disse Virgilio.

Prima si lega i suoi talari à i piedi I quali d'oro sopra il mar con l'ali In alto ouer sopra la terra insieme Velocemente il portano leggieri. Piglia la verga poi, con la quale egli Leua dal centro l'anime tremanti, Et altre quinel mesto Inferno manda, Con quella apporta i sonni, e i lumi insieme Conmorte segna, e appresso i venti caccia Confuria, e ferma i nuuoli turbati.

E quelche siegue. Da gsto surono i Rè di Egitti, chiamati Mercurij, e da costui hebbe origine Mercurio, il Trismegistro, il quale fù veramente tre volte massimo Trismegistro. essendo stato sommo Sacerdote, sapientissimo Filoso fo,& potentissimo Rè. Costui fu quello, che tanto misteriosamente scrisse cose della nostra Fede poco differenti tante centinaid'a anni auanti. Furono molti veramente i Mercurij, perciòche vogliono, che vno

Mercurio

Mercury va- fosse Dio della Medicina, l'altro de mercati, l'altro de i ladri, e l'altro dell'eloquenza: imperò tutti si riferiscono à questo, che di Gioue, e di Maia fù generato. Credono alcuni, che le cose, che di questo Mercurio si dicono, siano state scritte sopra il Mercurio pianeta, perche Albumazaro huomo tra gli antichi di gran dissima authorità afferma Mercurio essere di cosi pie-

meta.

Mercurio Pia gheuole natura, che incontanente si appiglia à quella che gli si accosta, e perciò dicono gli Astrologi, che questo Pianeta significa chiarezza, & oracoli di Poeti, eloquenza, e memoria di Historie, credenza bellezza, bontà, disciplina, sottigliezza d'ingegno, e doscezza di ragionamenti. Sopra le quali cose i Poeti scris-Verga di Mer sero varie fintioni, chiamandolo Dio della eloquen-

curio, che signi Schi.

M. M. H. San

za, Dio della Medicina, Dio de ladri, e della Mercantia, & con altri nomi, più tosto finti, che veri. Quanto poi alla potenza della fauolofa verga, che gli attribuiscono, con la quale egli richiami l'anime dal centro, e l'infonda ne corpi non manca il suo significato, percioche questo vshtio di riuocar l'anime à i corpi vogliono, che sia attribuito à Mercurio Pianeta, che secondo gli Astrologi è presidente al parto, che si ritroua nel ventre della madre, come in vno Inferno di cecità, e di horrore, nel qual tempo l'anima raggioneuole si infonde da Dio, essendo già organizato il corpo per opra di Mercurio, che lo signoreggia. Che poi la mandi à i Tartari è opinione de Fisici, perche per lo freddo, e per lo fecco, quale è la vera complefsione di Mercurio, mancando il calido, e l'humido radicale, ne quali consiste la nostra vita l'anima si disgionge dal corpo, e cosissi causa la morte.

Della verità poi della fauola, nellaquale fingono, che egli vecidesse Argo, e liberasse Io, che era sotto forma di vna bella Vacca guardata da lui, si dirà di sotto, quando de Iside parlaremo. Hor questo Mercurio, come che celebre per l'inuentione delle

lettere

lettere da lui ritrouate in Egitto, fù quiui dipinto, con questa Inscrittione à piedi.

> MERCVRIVS THOYT SEGYPTIIS SACRAS LITERAS CONSCRIPSIT.

Inscrittione di Mercurso.

Che vuol dire, come Mercurio ritrouò, e scrisse à gli Egitij le lettere, le quali furono dette sacre, perche si impiegorono da essi in vso di cose sacre, e religiole; percioche tutti i riti, e ceremonie de Gentili hebbero in vn certo modo origine dalla sapienza da gli Egittij, come si può vedere appresso Herodoto.

## Di Hercole Egittio.

DISCORSO VI.

ELL'ALTRA parte si vede vna figu Hercole Egisra di Hercole, non già quello, che di no, e cose da Gioue, e di Alcmena generato, fu tan lui fatte, e rito celebre per le fatighe sopportate ad instanza della irata Giunone: mà vn'altro Egittio, il quale fù creduto

figliuolo del Nilo, ilche poeticamente fu detto, esten do egli habitatore de più tosto del Nilo. Costui per quelche dice Theodontio fù quello, che à Frigij diede i Caratteri delle lettere, e percio fù riceuuto nel numero de i dodeci Dei celebri dell'Egitto, come scriue Herodoto. Di questo sè mentione Tullio, nel li Lib.2.cap.4. bro, che egli scrisse della natura de i Dei, doue dopò lo hauer posti sette di questo nome Hercole, lo ripone nel secondo loco. Di costuisi dice, che con Anteo giocò alla lotta, se bene alcuni ciò attribuiscono à quell'Hercole memorabile per le sue proue. Varrone LI

fa mentione di Quarantaquattro Hercoli, che furono celebri, e famosi al Mondo. Tutti però si riferiscono à quel primo sigliuolo di Gioue, e le cose, che da diuer si in varij tempi surono heroicamente satte à lui tutte si attribuiscono, e però non è da merauigliare, se questi non essendo quel primo, su pinto con la pelle di Leone adosso, e có la mazza in mano nella Libraria. L'Inscrittione, che à piedi vi si vede è tale.

Inscrittione di Herco. HERCVLES MEGYPTIVS PHRIGIMS
LITERAS CONSCRIPSIT.

Che vuot dire, come Hercole Egittio ritroud, e scrisse lelettere Frigie. E' la Frigia è va prouintia dell'Asia minore ne confini della Caria, della Lidia, della Misia, e della Bitthinia, come scriue Strabone. Fù cosi detta da alcuni popoli della Tracia chiamati Brigi, Frigia prouiu che quiui vennero ad habitare, i quali poi per corrot tione di vocabulo furono chiamati Frigij, è celebre per li doi Monti famosi, che sono in essa Ida, e Tmolo, & per il Pactolo fiume dell'arene d'oro. Hor quiui venendo Hercole dalle riuiere del Nilo. insegnò le lettere, che egli in Egitto appreso hauea, e ritrouando noui Caratteri ne fù tenuto Inuentore. L'Alfabeto Frigio che quiui sopra Hercole dipinto si legge non è stato da noi qui posto per penuria de simili Caratteri.



### DIMENNONE.

#### DISCORSO



I vede nell'altro canto dipinto Men-Mennone, e conone, che ritroud in Egitto le lettere à lui vitro tempo di Foroneo, il quale come scriue Eusebio ne gli anni del Mondo tre millia quattrocento cinquantasette fù Rè de Argiui, & hauendo sostituito E-

gialeo suo fratello Rè di Acacia nauigò in Egitto, & & e veritimile ch'egli l'imparasse prima da altri per esser state molto prima di lui da Mercurio ritrouate, mà per hauerle forsi ridotte à migliore ordine, ne fu

creduto primo ritrouatore.

Fù costui, come testifica Ouidio figliuolo di Titone, e dell'Aurora, il quale venne con grandissimo numero digenti Orietali in aiuto di Priamo nella guerra, che hebbe con i Greci, e combattendo valorosamente fù morto d'Achille. Di costui fauoleggia Ouidio, che mentre posto nel rogo si abrugiaua per prieghi della madre Aurora, fu da Gioue cangiato in augello, & insieme con quello dalle fauille della fiamma vscirono molti augelli, i quali tre volte hauendo con grandissimi gridi circondato il fuoco si partirono, e diuisiche turono combatterono tanto fra loro, che reitarono morti. Questi augelli, come dice Ouidio farono chiamati Mennoni. Scriue Plinio, che Lib. 100 25. ogni anno vengono questi augelli à Troia da Ethio-Proprietà de Mennoni aspia, e che combattono intorno al suo sepolchro, che gella. quiui pomposamente era drizzato, e che fanno questo medesimo ancora ogni cinque anni in Ethiopia, intorno al suo Palazzo per memoria, ericordatione

del nome suo. Il che Cremutio dice esser stato da se esperimentato, e di più il simile farsi dalle Meleagride in Boetia afferma. Mà questa è vna fittione poetica, che hebbe origine da vn certo costume serbato da suoi d'intorno il rogo di Mennone, e da vn certo meraviglioso caso, che occorse. Perciòche la verità Orientali nella morte de i del fatto fù questa, che essendo antichissimo costume degli Orientali, che sino à nostri tempi anco si osserua, che i più cari amici del Rè(morto, che egli era) voleuano co'l corpo di quello abruciarsi, e perciò andado intorno à quel rogo, e circondandolo più volte, ò per lo calore, ò per la stanchezza, ò per altro si moriuano, & erano gettati nel foco regale. Et essendo anco ciò osseruato nel rogo di Mennone, fù dato occa-Memone can sione à Poeti di cosi fauoleggiare. Mà l'essersi cangiagiato in veel-lo che signisi- to Mennone in veello, e gli altri non credo signisichi altro, che la celebrata fama dell'huomo, la quale dopò la sua morte vola d'ogni intorno per l'oratione, e lodi de suoi popoli. Di costui si dice che fosse edificata Susa Città famosissima, frà la Persia, e la Babilonia, nellaquale fuil celebratissimo regal Palaggio di Ciro di marmo bianco, e misto, di colonne d'oro, e di Palaggio di grandissima copia di gemme adornato, di cui narrano i Scrittori, che il tetto era fatto à guisa di vn Cielo diafano, e trasparente, nel quale erano varie gemme pretiose, che scintillauano à guisa di minute stelle, e che le congiunture de sassi erano tutte di oro. Onde fù meritamente riposto frà i sette miracoli del Mon-

> do. Foroneo poi, che al suo tempo visse, fù huomo per industria assai famoso, e per sapienza notabile al cui

> tempo Argo Città fu la prima, che per leggi, e per giuditij diuenisse famosa, onde dicono i Legisti quel luo go da noi chiamato Foro, cioè doue si rende la rag-

> gione esser cosi detto da Foroneo. Lattantio Firmiano celebra anco costui, perche fosse il primo, che sacrificasse à Giunone. L'inscrittione, che à piedi si leg-

> > MEN-

Cire.

Rè.

Forones.

Fero ende des

geètale.

### MEMNON PHORONEO AE QUALIS LITERAS IN SEGYPTO INVENIT.

Inscrittione de Mennone.

Che vuol dire, come Mennone al tempo di Foroneo ritrouò le lettere nell'Egitto. Plinio parche accenni, che le lettere da costui ritrouate fossero lettere Greche, & adduce in ciò l'authorità di Anticlide, il qual scriue che Mennone ritrouò queste in Egit to 15. anni auanti Foroneo antiquissimo Rè di Grecia:mà di ciò si parlarà à lungo di sotto.

## Di Iside Reina dell' Egitto.

DISCORSO VIII.

900 PO questi si vede Iside Reina dell'E- 1side Den, e gitto tanto celebrata, e decantata da cose da lei fatgli Egittij, e con tante misteriose so-te, e ritrouate. lennità da loro adorata, dellaquale fà spetial mentione Apuleio, nel suo Asino d'oro. Fù costei figliuola di Prome-

theo, e picciolina dal Padre fu lasciata ad Epimetheo suo Zio, la quale essendo cresciuta donzella, e diuenuta bellissima, e da marito su amata da Gioue, il quale tanto, e con la potenza, e con la persuasione si Fauola de Is adoprò, che la condusse ne suoi abracciameti, delche de. essendosi accorta Giunone sua moglie, la trasmutò in Vacca, dandola in custodia di Argo, che hauea cento occhi, il quale essendo poi stato amazzato da Mercurio, hauendolo fatto adormentare al suono della sua lira, fugendo si ricourò in Egitto, doue ripresa la propria forma si maritò con Apis, detto anco Osiri figliuo lo di Gioue, e di Niobe, che nasciuta da Foroneo, li successe nel Regno delli Argiui, & hauendo ritrouate le let-

Cole ritrouato da Iside.

le lettere, & Osiri, varie e diverse arti, come l'arar la terra, inserir gli alberi, e(come dicono loro) fare il vino dall'vue, & altre cose delle quali à lungo scriue Ti bullo, furono da quei Popoli rozzi tenuti Dei, & annu merati frà gli altri Dini Presidenti dell'Egitto, se bene dice Leontio hauere inteso da Barlaam questa 1si, prima che passasse in Egitto essersi maritata co I detto Apis, e poi esfersi cógiunta con Gioue, onde esfendosi di ciò accorto Apis, e sdegnatola lasciato il Regno de gli Argiui, se n'andò in Egitto, & ella andandole dietro, esser poi stata di nouo raccolta da lui. Mà quefauola di 1si- ste sono fauole de Poeti. La verità si è, che essendo co stei vna bellissima giouine amata ardentemente da Gioue, li venne grandissimo desio di regnare, & hauuto aiuto da Gioue, e da altra parte fatta forte, metten do in effetto con le forze il reale animo, mosse guerra ad Argo Rè di Argiui per anni attempato, mà per altro, huomo molto auueduto, e però creduto di cento occhi, contra il quale venuta à giornata, auenne, che rotto l'esercito di Iside, essa su pigliata, e da Argo postain pregione. Mà Stilbone, che fu poi nominato Mercurio, huomo eloquentissimo, e pieno di ardire, e d'industria per commandamento di Gioue suo Padre, oprò tanto con suoi inganni, che ammazzato il Vecchio Argo, libero di pregione Iside. Alla quale non succedendo prospere le cose nella patria, confidandosi nella sua diligenza, montò sopra vna naue la cui insegna era vna Vacca, e passò in Egitto, & insieme con lei Stilbone, cacciato di Grecia per lo commesso delitto, & essendo Apis potentissimo, ella il tolse per marito, onde dati à gli Egittij i Caratteri delle dettere, e mostratoli il coltiuar della terra venne in ta ta reputatione appresso loro, che fu tenuta non femina mortale: ma più tosto Dea, & viuendo anco li fu-

> rono fatti honori, & sacrisici diuini, se bene Eusebio dice Iside & Osiri, esser stati dagli Egittij significati

> > per

Stilbone altri-

VATICANA.

27

per il Sole, e per la Luna, i cui moti furouo da loro pri ma osseruati. L'Inscrittione, che sotto vi si vede è tale.

### ISIS REGINA AEGYTTIARVM LITERARVM INVENTRIX.

Inscrittione di

Che vuol dire, come Iside Reina sù delle lettere Egittie inuentrice, sopra di lei si vede l'Alfabeto Egittio,

che qui di fotto poneremo.

L'habito co il quale ella quiui dipinta si vede è habito di Reina, in quel modo à punto, che si veggiono Paltre Egittie vestite. Porta vna corona in testa in me zo dellaquale lampeggia vna Luna, che vuol fignificare, come lei sotto nome di Luna era da gli Egittij adorata per quelche ne scriue Eusebio. Tiene con la destra lo scetro, e le spiche, percioche come vuole He- Lib, 2, cap. 4. rodoto, questa è quella Dea, che in Grecia Cerere viene appellata, allaquale si attribuisce l'inuentione Cerere, & I di seminare il grano, e di farne cibo ad vso degli huo-ma. mini, se bene altri ciò affermano, perche ella insegnasse l'arte di coltiuare i campi à gli Egittij. Vedess da lato vna base di Obelischo, che significa il dominio suo sopra le contrade di Egitto, le cui merauiglie pare che nelle Piramidi consistessero. A piedi stà vn Cocodrillo, animale che viue nel Nilo tenuto facro, c Cocodrillo, e scioccamente adorato da gli Egittij, per alcune pro-sua historia. prietà naturali, che lo fanno celebre frà gli altri animali:perciòche quattro mesi dell'anno nel verno no mangia cosa alcuna, & essendo animale di quattro piedi è terrestre, & aquatile, atteso che egli partorisce le Oua nell'asciutto, està in terra la maggior parte de. giorno, e la notte nell'acque. Cresce questo animale più d'ogni altro, di che habbiamo notitia. Imperoche le oua sue sono poco magiori di quelle dell'Ocha, e nato che è, si estende in longhezza più che 17. cubiti, & io ne hò visto vno in Roma à Palazzo appresso il Mm Signor

Signor Michele Mercati di lunghezza di 25. piedi. La sua forma è à punto come quella della Lucertola:mà più grande, e smisurata. Hà gli occhi porcini, e denti grandi, e prominenti, cioè che fuori di bocca auanzano, & hà due cose singulari frà tutte l'altre bestie, che è senza lingua, e muoue la mascella di sopra, e non

Herodoto lib. 2.080.5.

Lib. I. de hist. quella di sotto. Ilche scrisse anco Aristotele, e conferanim. cap.11: mò di esperienza Alberto Magno. Hà le vnghie robu ste, e la pelle del dosso tanto dura, che è quasi impenetrabile. Nell'acque è cieco, e nell'asciutto hà sottilissi ma vista. Tutte le fere, & vcelli lo fugono, eccetto il Trochillo.Imperoche viuendo nel fiume il Cocodrillo, hà la bocca piena di fangusughe, e quado egli esce in terra la tiene aperta sempre volta al vento Zefiro. Il Trochillo all'hora gli entra in bocca, e leuagli le fanguisughe, dellaquale vtilità delettandosi il Cocodrillo, non fà à quello lesione ne molestia alcuna, dellequali proprietà attoniti gli Egittij, e spetialmente quelli, che habitano circa Thebe, & il lago di Mirios tennero questi per Sacri, e li adororono. Sono questi animali cosi proprij dell'Egitto, e del Nilo, che in niu na altra parte del Mondo se ne trouano, e perciò quiui à piedi di Iside vno di essi dipinto si vede. L'Alfabe to Egittio è questo, che qui di sotto posto si vede.

## NELLA QVARTA COLONNA.

Di Phenice Re de Phenicia.

DISCORSO IX.

EDESI in vn lato diquesta Colonna Phenice, e col'imagine di Phenice creduto da molti se da luifano figliuolo di Nettunno, e di Libes, se be ne Lattantio vuole, che fosse figliuolo di Egenore. Dice Eusebio nel suo li-

bro de Tempi, che costui regnando Danao in Grecia insieme co'l fratello Cadmo da Thebe di Egitto venne in Soria, & in Tiro, e Sidone, che terminano con la Giudea, della quale sendo fatto Signore la denomi nò dal suo nome Phenicia, onde furono detti quei Po poli Phenici. Ilche secondo lui fùne gli anni del Módo 3750. e che iui poi edificasse Bitthinia Città, la qual prima si chiamaua Mariandina, ò come alcuni al tri vogliono Meridiana. Di costui, e di Cadmo si dice Europa esser stata sorella, la quale rapita da Gioue su Minos, e Rha poi menata per moglie da Asterio Rè di Creta, da qua damanto, per li nacquero poi Sarpedone, Minos, e Rhadamanto che creduti giudici delhuomini giustissimi, e seuerissimi, e perciò creduti Giu il Inferno. dici dell'Inferno. Fù Phenice huomo di grandissimo. ingegno; percioche fù il primo, come testifica Rufo per authorità di Dionisio, e Lucano, che diede alcune lettere à i Phenici, e ritrouò anco il colore Pheniceo, cosi detto da lui, che fù poi chiamato Puniceo. Credono molti questo colore esser quel medemo, che sichiama altrimenti purpureo, e che fosse cosi detto da i Phenici popoli appresso de quali eccellentemen-te si tingeua la Purpura: mà Plinio è di contrario pa-

M m rere 276 DELLA LIBRARIA

rere ponendolo colore distinto dal purpureo. Se bene il medesimo Plinio celebra molto i Phenici per l'eccellenza della purpura, che appresso di loro si tinge. Insegnò anco l'uso del nauigare, perloche sù riputato saggio da quei popoli. L'Inscrittione, che sotto esso si vede è tale.

Inscrittione de Phenice.

#### PHOENIX LITERAS PHOENICIBVS TRADIDIT.

Che vuol dire, come Phenice diede, & insegnò le lettere à i popoli di Phenicia. Quali fossero queste lettere se Phenicie, ò Greche no si sà ancora perfetta Lib.7.cm. vlt. mente. Plinio par che accenni, che fossero Greche; percioche dice, che queste furono primieramente codotte da Cadmo in Grecia dalla Fenicia, doue Fenice hauerle ritrouate, & insegnate afferma. Quiui nella Libraria sopra Fenice diuerso Alfabeto da quello de Greci si legge, che è posto qui di sotto, il quale è comune à gli Affiri, e Fenici, come scriue Theseo Ambrogio. Comuque si sia certo è che Fenice insegnò le lettere à quei Popoli, e per ciò frà gli altri nella libra, Phenicia Pro mincia. ria fu come celebre, e famoso dipinto. La Phenicia è Lib,s, cap. 19 vna regione maritima della Siria, che da Plinio è det ta Phenice. Fù qui Crocodilon Città, & euui ancorail fiume in memoria, che la diuideua. E' celebratissima' molto per i dui Moti famosi Carmelo, e Libano, doue si coglie l'incenso, il quale si stende 150, stadij sino à Si mira. In questa è Ptolemaide, Colonia già di Claudio Cesare, la quale su già detta Ace. Hà molte Città, e Promontorij, de quali tratta diffusamente Stefano, c Plinio nel luogo di sopra. L'Alfabeto de Phenici è il seguére, cauato da Theseo Ambrogio nella sua Institutione delle lingue straniere, doue molti di eisi des scrittisi leggono.



Alfabeto des Phonici.

#### CADMO.

#### DISCORSO X.

vede dopò questa l'imagine di Cad- Cadmo The-mo figliuolo di Aegenore Rè di Fe-bano, e cose da nicia, il quale essendo stato mandato lui fatte, e ridal Padre à cercare Europa sua sorel la, ch'era di già stata rubbata da Gioue sotro forma di Toro, e commanda-

toli, che senza lei non tornasse, vedendo di cercarla in darno deliberò trouare nuouo paese, & giungendo in Boetia vi edificò Thebe di Egitto, e nel decimosesto anno poi del Regno di Linceo, occupo l'Armenia. Venendo poi come scriue Eusebio nell'anno decimo settimo di Danao Rè di Argiui appresso Tiro, e Sidone, iui regnò, doue già molto prima venne Aegenore suo Padre cacciato dalla peste, e conferendosi poi di qui in Grecia, dicono che vi portasse sedeci lettere dalla Fenicia, che à i Fenici erano già state insegnate da Fe-

DELLALIBRARIA 278

da Fenice suo fratello, e che Palamede poi ve ne aggiungesse quattro altre nella guerra di Troia, & altre tante Simonide Melico, de quali parlaremo di fotto. Se bene alcuni altri vogliono, che stando egli vn gior no tutto pensoso appresso il fonte Hippocrene ritrouasse sedeci Caratteri di lettere, le quali poi da tutta la Grecia furono vsate. Ritrouò anco oltra questo il chiruronate. modo di scriuere Historie, e di parlare in prosa, come vuol Suida, se bene Apuleio attribuisce tutto questo à Ferecide. Dicono che egli fosse poco dopò Orfeo, il quale al suon della sua Lira tirando gli alberi, i sassi, e Perche Orfio gli animali bruti, significati per gli huomini rozi di

Historia , e Prosodia da,

fù detto tirar quel tempo edificò Thebe Città, cioè institui il viuer fassi al canto Civile, al quale per hauer Cadmo aggiunto nouo mo do & ordine, per haucre trouate molte cose, onde si luo.

Lib.7.64 vit.

cator di Thebe: se bene vogliono alcuni, che questa Thebe edificata da Orfeo sia differete da quella, che edificò Cadmo. A costui attribuisce Plinio la inuentione delle vene de metalli, & il modo di purgarli, e ri durli à perfettione. E Teofrastro vuole, che egli faces se queste cose appresso i Fenici, onde perciò daloro ne fu reputato saggio. Scriue Palefatto, che egli hebbe vna donna chiamata Spinga per moglie, la quale per gelosia di Herminiona si parti da lui, e mosse guer ra contra i seguaci di Cadmo. Ouidio però dice, che di lui fù moglie Herminiona figliola di Marte, e di Venere, della quale si sà, che egli generasse quattro figlio li, e che ad Herminiona fosse donato da Vulcano vn monile mortale. Dopò questo essendo occorse molte disgratie à inepoti, e sue figliole, egli già vecchio da Anfione, e Zetho cacciato dal Reame, se n'andò in Schiauonia, doue insieme con la moglie Herminiona

potesse ciuilmente viuere, sù creduto anco esso edisi-

Cadmo tras dicono che fosse trasmutato in Serpente, ilche fù nelanutato in Ser l'anno ottauo della Signoria di Abante Rè di Argiui, pente, che si-come scriue Eusebio, la qual trasmutatione fauolosamufichi. mente.

VATICANA.

mente su scritta da Poeti, volendo dimostrare, quelli esser fatti vecchi, i quali à guisa di Serpenti sono prudenti, e per l'esperienza delle cose auueduti, e per l'età piena di anni. Molte cose si potriano anco di lui di re, che per breuità si lasciano. L'Inscrittione, che sot questa imagine si legge è tale.

# CADMVS THOENICIS FRATER LITERAS SEXDECIM IN GRAECIAM

Inscrittione di Cadmo.

INTVLIT.

Che vuol dire, come Cadmo fratello di Phenice portò sedeci Lettere in Grecia. Furono queste le seguenti, come riferisce Plinio, e quiui sopra di esso nel la libraria si vede.



Lettere ritro uate da Cadmo.

Alle quali quattro poi ne aggiunse Palamede, e quat tro altre Simonide Melico, che fanno in tutto il numero di vintiquattro. Aristotele, come riferisce Plinio nel luogo di sopra, dice che le antiche lettere Gre che furono 18. cioè



Lettere Greche antiche secondo Arisioteles.

E che due ne furono aggionte da Epicharmo più tosto, che da Palamede. Comuque si sia certo è che Cadmo trasportasse le lettere la prima volta in Grecia, e per questo Ausonio in vn suo Epigramma chiama le lettere, sigliole negre di Cadmo.

D 1

### Di Lino Thebano.

#### DISCORSO XI.

Lino Thebano, e sua vita e costumi.



l E G V E appresso l'Effigie di Lino The bano, il quale fù creduto da molti, e da Poeti spetialmente, che fosse figliolo di Apolline, e di Thersicore Musa, benche alcuni altri vogliono, che ei nascesse di Mercurio, e di Vrannia, del quale sece

Eglo. iy.

mentione Virgilio quando disse

Non sarà mai ch'io sia ne versi vinto Dal Thracio Orfeo, ne dal fratello Lino

Fù costui peritissimo nel sonar della Lira, nel conporre i versi, e nel cantarli al suono di essa, e perciò creduto vno de i primi Theologi. Furono suoi discepoli Orfeo, Thamira, & Hercole, dalquale dicono alcuni, che fosse poi egli ammazzato, per hauerlo troppo acremente ripreso del suo rustico cantare. Mà in verità fù Lino vn Poeta antichissimo, il quale secondo il parer di alcuni fù tenuto il primo, che trasportasse lettere da Fenicia in Grecia, e però primo ritrouatore di esse creduto. Scriue Hermodoto Platonico, che nacque costui di Mercurio, e di Vrannia in Thebe, e che scrisse della generatione del Mondo, del cor so delle Stelle, e spetialmente del Sole, e della Luña, osseruando i loro mancamenti, e difetti, ò Eclissi, che chiamano, e dottissimamente scrisse della generatione degli animali.e de frutti, e dell'herbe, hauedo per parere nel principio dell'opera sua, che tutte le cose nella generatione del Mondo fossero insieme create, nelche fù seguitato poi da Anaxagora, onde egli meritè;

Cose scritte

ritò perciò nome di faggio, e come quello che fu delle lettere Inuentore tenuto quiui nella Libraria Vaticana, come celebre dipinto con questa Inscrittione di fotto.

#### LINVS THEBANVS GRAECARVM LITERARVM INVENTOR.

Inscrittione de Linca

Che vuol dire, come Lino Thebano fù delle lettere Greche ritrougtore. Celebrasi anco oltra modo vn'altro Lino figliolo similmente di Apollo, e di Psamata, come scriue Lattantio, di cui finsero i Poeti tal fauola, che hauendo Apollo ammazzato il Serpente Fitone, e cercando purgare l'occisione commessa, fù alloggiato in casa di Cratapo Rè degli Argiui, doue secretamente si congiunse con la donzella Psamata di lui figliuola, la quale diuenuta pregna, & al debito tempo hauendo di nascosto appresso il siume Nemeo vn figliuolo partorito, quello chiamò Lino, e siccome piace ad alcuni l'espose alle fere, onde fù da cani diuorato: se bene altri dicono, che hauendolo dato à nodrire ad vn certo Pastore, vn giorno stando il fanciullino disteso nell'herba fù mangiato da cani.Ilche par che voglia Statio dicendo

E Lino posto inmeZo dell' Acanto Hà intorno i cani velenosi, e fieri.

Onde Apollo sdegnato mando vn mostro in quel paese, che rouinaua il tutto, il quale fù poi morto da Corebo. Morì il primo Lino Thebano (come voglio- Morte di Lino)in Euboa, sendo stato con vna saetta da Apolline no. di parte in parte trapassato. Fiorì costui ne i tempi di Foroneo Rèdi Argiui, e fù di si gran valore appresso quelle géti, che fù sempre saggio tenuto, di sorte che sino al di d'hoggi la sua fama è celebre, & illustre nel Modo. Vogliono, che costui fosse sacerdote ne gli an Nn tichi

DELLA LIBRARIA

tichi facrifici insieme con Museo, e che questi fossero i primi, che ritrouassero la Poesia, alla quale congiun sero il canto della Lira, onde furono per ciò tenuti per primi Theologi del Mondo.

# Di Cecrope Primo Re di Atheniesi.

DISCORSO

Cecrope prime Rè di Athene e cofe da lui fatte.



E DESI dopò questi dipinto Cecrope primo Rè di Atheniesi, il quale sù principio, & origine di tutte l'arti, e scienze, che poi nella Grecia fiorirono. Regnò costui per 50. anni in Athe ne, e fù huomo di grandissimo inge-

gno, e sapere, e dal suo nome fù detta Athene Città Cecropia, egli Atheniesi Cecropidi. Scriue Suida, che su costui Egittio per sangue, e che venendo da quelle regioni nella Grecia denominò quella Prouincia dal suo nome. Dice di più che egli era biforme di corpo, cioè dal mezo in sù maschio, e dal mezo in giù femina, ò come alcuni altri vogliono bestia, termi nandose in coda di Serpente, e che percio si acquistò il cognome di Diphie, che vuol dire huomo di due na ture, se bene egli vuole, che fosse ciò più tosto fauolofo, che vero, e che li fosse attribuito, o perche riduces-Cecropo per- fe i costumi ferini de gli huomini di quel tempo in mi glior norma, con le leggi, e documenti, che lor diede, ouero perche fosse inuentore del matrimonio congiu gendo la natura malcolina con la feminina in honesto, e santo nodo di amore, reprouando, come cosa troppo bestiale l'vso comune delle mogli, che al suo tempo era seguitato da gli huomini. Ilche conferma anco Trogo Pompeo. E percio qui inella Libraria co'I giogo, e l'anello in mano depinto fivede. Ilche denota

she creduto maschio, e fe-778179.44

denota il giogo della legge matrimoniale, al quale Giogo di Coaftrinse gli huomini del suo tempo in offeruarsi vicen crope, che figni deuolmente intemerata fede. Sono alcuni, che vogliono, che il giogo fignifichi la feruità, nellaquale egli ridusse gli habitatori della Grecia, sendo fatto Rè, e Signore di essi. Eusebio nel libro de Tempi, dice che costui fu detto Diphie dalla lunga statura del cor po, ouero dalla cognitione delle due lingue Egittia, e Greca, che ottimamente possedeua, e vuole, che primo de tutti imolando vn Boue, instituisse i sacrifici, e chiamasse, & adorasse Gioue. Il Satiro, che à lato di-pinto si vede, denota similmente la sua biforme natu con Cecrope, ra, ilche commodamente nella figura di un Satiro si che significhi. rappresenta, nella quale si vede dal mezo in sù effigie humana, e nel rimanente similitudine di bestia, se ben credo io, che per questo ci si rappresenti la troppo sfrenata libidine de gli huomini di quel tempo, che fù da lui con sante, e seuere leggi raffrenata, perciòche questi animali sono libidinosissimi di sua natura, onde furono cosi detti dal membro virile, che appresfo Greci Σάτυρος e chiamato. Perloche da Medici Satiriasi vien detta quella passione, nellaquale il mem-Paol.lib. 3. bro genitale continuamente palpita, & è in atto di generare. Sono quelti animali velocissimi, e si trouano nei Monti dell'India, e corrono dritti con humana effigie, e per la velocità non sono presi, se non vecchi, ò infermi, come scriue Plinio. Da molti sono stati te-Lib.7.cap. 2. nuti più tosto fauolosi, che veri. Imperò S. Girolamo nella vita di S. Antonio ce ne rende certi, affermando che egli andádo à visitar Paolo primoHeremita, se incotrò invnodiquesti:mà di ciò parlaremo nella nostra Topografia della noua, e vechia Roma. La Nottola ch' egli ha fopra lo scettro regale denota il dominio suo sopra la Città di Athene, nella quale si troua gradissima quantità de simili augelli, onde è tratto il l'rouer bio Portar Nottole ad Athene in persona di quelli,

Ariciro. 284 DELLA LIBRARIA

che portano, come si dice l'acqua al mare. Al che alludendo il Poeta disse.

> Portar come si dice à Samo i Vasi Nottole Athene, e Cocodrilli à Egitto.

Nottola perche didica a à Mineria.

Mà in verità fù questo Augello dedicato da gli antichi à Minerua, tenuta da loro per Dea della Sapienza, e per Protettrice di Athene, per dimostrare, il Sa uio con il suo auedimento conoscere le cose poste in oscuro, siccome anco la Nottola vede nelle tenebre. L'inscrittione, che à piedi vi si vede è tale.

Inscrittione di Cecrope. CECROPS DIPHIES PRIMVS

ATHERIENSIVM REX GRAECARVM

LITERARVM AVTHOR

Che vuol dire, come Cecrope Diphie primo Rè de Atheniesi su authore delle lettere Greche, hauendo edificata Athene, oue egli dominò, che venne poi ce lebratissima per esser stata vna publica Schola di scié ze, doue siorirono tanto tempo con grandissimo suo nome le lettere, & i Platoni, e gli Aristoteli, che sono stati lampade ardenti, & soli splendidissimi nelle scienze humane.

L'Alfabeto Greco tutto intero, come hoggi si legge è lo seguente, che ad vtilità de Studiosi è stato da noi posto qui di sotto.

Alfabeso Gre



## NELLA QVINTA COLONNA.

Di Pithagora Samio Filosofo.

DISCORSO XIII.

EDESI in vn lato di questa Pithagora il pithagora, e misterioso Filosofo, il quale sù il primo, osseda lussaz che accomodasse l'vso delle lettere ad essempio della vita humana: perciòche ve-

dendo l'huomo venuto ad vna certa età di discretione poter pigliar camino per due strade di uerse de quali diuersi sono gli andamenti, e diuersi si ni, poiche la sinistra larga, e spatiosa, e piena di molti spassi, e piaceri, conduce all'Inferno, e l'altra angusta, e faticosa della virtù (se ben aspra nel principio) con duce ad eterno riposo, & à desiderata gloria: per inci tar gli animi humani à lasciar l'vna, e seguir l'altra, ac commodò la lettera Y à specchio, & ad essempio della vita nostra: acciòche cognoscendo le genti la maluagità della unistra si accostassero alla bontà della destra: onde Virgilio il Poeta, vi sece quei belliversi, che si leggono fra gli altri suoi Opuscoli, tradotti nel tenoi che segue.

La divisa in due parti, es in due Corna Lettera di Pitagora famosa Della vita mortale e un vero essempio, Perche il destro sentiero è di virtute Ch'à prima vista aspro, e selvaggio appare Mareca poi nel sin dolce riposo. Dilettoso viazgio, e larga via

Mostra

Mostra il sinistro, la cui meta, e'l fine Son precipiti horrendi, e sassi, e scogli. Ciascun che i duri casi per amore Di virtù sosterrà, lodato sia: Ma chi in grembo à i piaceri, all'otio siegue. Lussurio sa vita, mentre sugge Con troppo incauta mente la fatiga Viuerà sempre à vanitate in braccio.

Ilche, alludendo à ciò espresse vn'altra volta leggiazib. 6. dell' E- drissimamente l'istesso Poeta, quando sè dire ad Enea meid. dalla Sibilla i seguenti versi

> Qui è vn loco, doue in due capi si fende La strada, e per la destra à i dolci campi D'Elisio vassi, e la sinistra guida Al centro eterno ù son puniti i rei.

Scriue Xenofonte, che il primo, che seguitasse que sto precetto Pitagorico fosse Hercole, al quale essendo giouinetto apparuero la Virtu, & la Voluttà in ha strada sgui- bito feminile, l'yna e l'altra, dellequali si forzaua en du Hercole. incitarlo à caminar per il suo viaggio: mà Hercole re pudiata la strada de piaceri, se ben dolce, e soaue nel principio, se accostò à quella della virtù aspra, e faticosa,mà nel fine riposata, e gioconda, e però egli diuenne cosi celebre. Cicerone riferisce ciò diuersamé. te, e dice che quando Hercole peruenne ad vna certa erà, nellaquale ciascuno può elegersi la strada, per la quale debbia caminare, stette gran pezzo dubbioso, e sospeso frà se medesimo, vededosi proposte due vie, vna delle virtù, e l'altra de piaceri, e che finalmente tra se stesso consigliato, lasciata quella de vitij, per la **Arada** 

strada delle virtù, e delle fatighe si mise à caminare,

onde poi diuenne cosi famoso nel Mondo.

Hor per dar qualche breue raguaglio di Pittagora è da sapere, che egli nacque in Samo, e fù figliolo di Mnesarco intagliator di anella, e sù tanto desideroso d'imparare, che nauigò in Egitto per apprendere i mi steri dell'Egittiaca Theologia, andò anco in Babilo · Peregrination nia per esferc instruito nell'Astrologia, e nelle scien-ni di Puhagoze de Chaldei, e spetialmete nella Magia, doue il cor ra. so delle stelle, e degli effetti loro nelle natiuità degli huomini imparò. Si conferì anco in Sparta, & in Creta per esfere instruito nelle leggi di Minosse, e di Licurgo celebri Legislatori del suo tempo, e ritornado poi in Samo, e ritrouando la patria occupata, e signo reggiata da Policrato Tiranno, se ne fuggi, e venne in Italia, doue in Calabria all'hora detta Magna Grecia presso Taranto Filosofò, & fù il primo Prencipe dell'Italica Filosofia, dalquale molte cose apprese Platone, e molte da lui poi ne tolse Aristotele. Egli fu chi suin pris il primo, che si chiamasse Filosofo, cioè amator della mo, che si chia Sapienza, perciòche li parea troppo gran titulo quello, che sino al suo tempo si era vsato di dare à i virtuo si quali erano sapienti chiamati. Fiori sotto Numa Pompilio secondo Rè de Romani, alquale egli scrisse molti precetti di Filosofia, e sotto Seruio Tullo, e secondo il parer di alcuni anco sotto Tarquinio superbo. Fu si parco, e continente, che con l'esempio della vita, e cô la dottrina riuocò quei popoli da vno estremo lusto ad vna mediocrità de vita, di sorte che le do ne mosse dalla authorità, e seuerità sua, spontaneame te deposero le vesti indorare, e gli ornamenti vani, e superflui, de quali hoggi anco tanto abonda il nostro corrotto secolo, & al Tempio di Giunone le consacrauano. Fù celebratissimo Filosofo, se ben la magior parte di essa sotto metafore scrisse. Ritrouò la Musica da che vocale dal batter del ferro, che fanno i Ferrari, e di-

ceua

ceua, che dal moto de corpi celesti si causaua cosi dolce, e soaue harmonia, che hauerebbe rapiti gli animi humani se fosse da loro intesa attribuendo à ciascuna sfera vna Sirena, che cantaua dolcissimamente. Ilche fù anco poi seguitato da Platone, se ben Aristotele di ciò siride ne i libri del Cielo. Asseriua di più, che questa no potea essere intesa da tutti, per esfer l'organo del nostro vdito deprauato, & assordato, come gli habitatori del Nilo, i quali auezzi à sentir il rumore, che si fà dall'acque cadenti di quel siume diuengono tutti fordi, mà chi hauesse l'organo au ditiuo puro, e purgato, come egli l'hauerebbe facilmente intesa. Altri attribuiscono il ritrouamento della Musica à Tubale figliuolo di Lamech, che fu innanzi al Diluuio, ilquale vogliono, che trouasse la Scoleure da Musica de voci, viola, & organi, & vn'altro Tubale Cain l'arte di purgare i Metalli, e la Scoltura. Mà comunque si sia certo è che molti vogliono, che fosse ciò ritrouato da Pithagora. Frà l'altre cose, che egli prohibi, fù il mangiar carne, al che si indusse per vna certa sciocca, e vana opinione, che egli hebbe dell'ate da Pilhago nima nostra, la quale voleua, che separata, che fosse vna volta da vn corpo potesse rentrare in vn'altro, ò fosse di animale ragioneuole, ò irragioneuole; perloche diceua, che mangiandosi carne tal'hora si sarebbe

Cose probibi-Ta.

lo dell'anima de nostri Padri, & Aui, ilche apprese da 15. Metamor. gli Egittij, i quali furono i primi, che credessero que-Inuen. Sas. 15 ste sciocchezze. Onde Ouidio lo introduce vna volta

cosi à parlare.

Cessa con esca pur cosi nefanda Niortal di violar queste tue membra Sono alimenti, i frutti, i pomi, e l'herbe Che ministra la terra.

mangiata di quella, che era stata albergo, e recettaco

Etal

Et altroue.

Prodiga somministra og n'hor la terra Dolci alimenti sent a sparger sangue Le fere sol di carne empiono il ventre E scacciano il digiuno.

E poco più sotto.

O quanta sceleranta è dentro un corpo Metterne vn'altro, e delle membra fare Vn sepolchro alle membra.

Mà veraméte fece questo Pithagora, per frenar l'ira, Pithagora per e la libidine, che vedeua egli concitarsi grandemente il mangiarcar per l'vso delle carni, le quali per essere di gran nutri- ne, e faue. meto generano gra copia di sague, onde poi l'huomo facilmere all'ira, & alla libidine si rende procliue. Pro hibì anco le faue, dicendo ch'erano piene di vento, e che per ciò incitauano à lussuria, e che haueuano asfai dell'animato, e (come dice Aristotele) perche sono somiglianti alle parte vergognose, e per cagione di queste egli mori, percioche (come dice Diogene La ertio) essendo perseguitato da suoi nemici, fugendo Pithagora. giunse in vn campo di faue, doue potendo saluarsi, ricordeuole della prohibitione, che egli hauea fatta di esse, disse è meglio essere ammazzato, che conculcar la faua, e cosi preso sù da persecutori scannato. Visse lo spatio di 80. e secondo alcuni altri di 90. anni. Heb bementre filosofò celebratissima Schuola, e furono suoi discepoli Almeone Crotoniata, Epicarmo, Filo lao, Hippafo, e molti altri, frà quali fù anco Archita Tarentino l'ingegnoso Filosofo, il quale fece poi vna colomba di tanto artifitio, che spontaneamente vola ua, e ritornaua. La prima cosa, che egli insegnasse era di sapertacere, onde per cinque anni continoi non insegnaua altro, che tener la bocca chiusa, el'orec-

290 DELLA LIBRARIA

chie aperte, dicendo che non saperebbe ben parlare, chi non sapesse prima bene ascoltare, e perciò quiui nella Libraria co'l dito accostato alla bocca dipinto si vede in quel modo à punto, che appresso gli antichi Arpocrate Dio del Silentio descritto si legge. Visse celebre, e samoso nelle scienze, e come tale sù dipinto nella Libraria Vaticana, con questa Inscrittione di sotto.

Inscrittione di Pithagora TYTHAGORAS. Y. LITERAM AD
HVMANAE VITAE EXEMPLYM
INVENIT.

Che vuol dire, come Pithagora accommodò la lettera Y. ad essempio della vita humana, come si è detto di sopra. La Statera, che à i piedi dipinta si vede signi fica l'Arte del pesare, che dicono da lui esser stata ri-Arte del pesa- trouata, benche altri ciò attribuiscano à Palamede,

re da chiritro come si dirà di sotto.

# Di Epicharmo Siciliano Filosofo.

DISCORSO XIIII.

Spiebármo, e sofe dalni fat



picharmo Siciliano. Fù costui figliolo di Elotalo, e discepolo di Pithagora, sotto di cui diuenne tanto celebre, che essendoli stata eretta in Siracusa sua Patria vna statua, li surono

Nellasua vi scritti sotto questi versi, come riferisce Laertio

Quanto è più chiaro il Sol dell'altre Stelle Et ampio il Mar di più superhi siumi

Tanto

# Tanto magior di sapienta, e d'arte E' fra tutti gli altri huomini Epicarmo

Scrisse alcuni Commentarij, ne quali disputò della natura delle cose, e delle sentenze della medicina, alle quali appose certe breui annotationi, doue sà me tione dell'opere da se composte. Fù di tanto ingegno, che aggiunse due lettere all'altre dell'Alfabeto 9, & X, come testifica Aristotele citato da Plinio. Scrisse Lib.7.e.56. anco alcune Comedie, nellequali fù molto celebre, e per questo dipinto nella Libraria, frà gli altri, co que sta Inscrittione di sotto.

EPICHARMUS SICULUS DUAS GRAECAS ADDIDIT LITERAS.

Inscrittione di Epicharmo .

Che vuol dire, come Epicharmo aggiunse dui lettere all'altre ritrouate da Cadmo.

### Di Simonide Melico.

#### DISCORSO XV.

IEGVE appresso l'essigie di Simonide, il simonide Mequale fù Poeta Lirico assai celebre al suo lico, e cose da tempo. Narra Plinio, che costui su Inuento lui fatte. re di quattro lettere Greche,& che aggiun

se anco l'ottaua chorda alla Lira, per darli maggior consonanza. Scriue Cicerone, che questi fù il primo, che trouasse l'Arte di esercitar la memoria : perciò- Lib. de oratoche cenando vna volta con alcuni in casa di Scopa, si resenti tre, e quattro volte chiamare ad alta voce di fuori, doue essendo vscito, e non vedendo alcuno, mé tre staua frà se stesso merauigliandos, ruinò la casa, e Oo

furono in essa oppressitutti gli altri conuiuanti, i qua li non possendo esser cognosciuti da suoi per seppellirli distintamente, dicono che da Simonide, dall'ordine del federe, che essi haueuano osseruato furono tutti ritrouati, e ricognosciuti, e che da quel tempo in poi ponesse in essecutione per mezo di vn certo ordine da se inuestigato il modo di esercitar la memo-Memoria lo- ria, e cosi ritrouò l'Arte mediante i luoghi ordinati,

Memoria lo-cale, quando e di qui hebbe principio la memoria locale. Morì in e da chiritro- estrema vecchiezza, già presso à cento anni, di costui MAIR.

fè mentione Dante, quando disse.

Euripide v'è nosco Anacreonte Simonide, Agathone es altripiue Greci, che di lauro ornar la fronte.

Onde come celebre per l'inuentione delle quattro lettere Greche, fùnella Libraria Vaticana dipinto, con questa Inscrittione.

Inscrittione di Simoniae.

# SIMONIDES MELICVS QUATVOR GRAECARVM LITERARVM INVENTOR.

Che vuol dire, come Simonide Melico, fù de quattro lettere inuentore. Furono queste le seguenti, cioè ZH Ψ Ω. Scrisse costui alcuni versi, & hinni in honore di Scopahuomo potentissimo, e ricchissimo in Thessaglia, ne quali haucua interposte molte lodi di Polluce, e di Castore figlioli di Gioue, chiamati Dioscuri, e recitolli in vn conuito, al quale Scopa hauea conuitati molti, E dopo i versi recitati disse Scopa, che li darebbe la metà del premio, che meritaua, per i versi, e che l'altra metà la domandasse à i Dioscuri, voledo alludere, che le lodi di Castore, e di Polluce non doueuano ester mescolare con le sue. Consenti Simonidese

de, e poco dopoi sentendos chiamare fuori di casa, vscì, e subito che fù vscito caddè il Palaggio, e restorono morti tutti quelli, che vi erano dentro; il che fù giudicato, che succedesse per ira di Castore, e di Polluce, i quali per camparlo da quella ruina, lo chiama rono fuori.

#### DI PALAMEDE.

#### DISCORSO XVI.

EDESI dopò questi l'imagine di Pa lamede figliolo di Nauplio Rè di Eu- cose da lui riboa, ilquale fù famoso guerriero; per- trouale. ciòche essendo insieme có Greci d'intorno à Troia, & essendosi quelli per

vna seditione leuati contra Agamenone, e toltali la potestà, che haueua di comandarli, sù fatto suo Capitano nella guerra, nella quale Impresa ritrouò quattro lettere, come testifica Plinio. Oltra questo fù di si Lib.7.cap.56. acuto ingegno, che ritrouò il gioco de dadi, e l'arte del pesare. Fù grandissimo Astrologo, & egli dicono, che fosse il primo, che acomodasse l'anno al corso del Sole, & i mesi al girar della Luna, e fù il primo, che in legnò, e demostrò l'Eclisse farsi per cagion naturale, e per questo non essere da temere tanto quato all'hora da Palamede cra temuta da gli huomini, i quali per vederla cosi oscurata nel Cielo si induceuano in grandissimo terrore di mostruoso portento. Onde perciò da lato vn Sole, & vna Luna Ecliffate dipintesi veggiono, che ne dimostrano, come la prima volta fù ciò da Palame de insegnato. Ritrouò anco le squadre, e le copagnie de soldati nella guerra, e l'ordine, le schiere, & i compartimenti, che delle genti far si deue nel guerreggia re,e

DELLA LIBRARIA

re, e tutto ciò dalle Grue animali volatili, le quali no sanno volar se non tutte vnitamente poste à schiera; elettone vna per guida, la quale poi feguitano tutti,

dette augelli di Palamede

mede.

Grue perche e per questo quiui nel suo scudo vna Grue dipinta si sivede. Dicono, che da alcuni giri, e sigure che fanno questi animali nel volare, egli ritrouasse le quattro lettere, che di sopra dicessimo, e per questo le Grue su rono chiamati vcelli di Palamede. Morì finalmento Morte di Pala lapidato nella guerra di Troia per astutia di Vlisse, il quale fingendo il pazzo per non andare alla guerra, & hauendo congionto vn Bue, & vn'Asino ad vn giogo per arar le strade, doue egli seminaua sale, per simular la pazzia, Palamede gli antepose auanti il siglio Telemaco, il quale essendo stato accortamente saluato da Vlisse, fù l'inganno, e la simulatione sua scoperta, onde era molto odiato da lui si per gsto, co me anco perche essendo egli mandato in Thracia per frumento, ritornando senza niente, con dire, che non ne hauea trouato, Palamede andouui, e ne portò mol to, onde venuto à Troia, e cercando vendicarsi dell'oltraggio, fece si che per inganno suo restò morto. Hor Palamede, come celebre in molte cose, e spetial

PALAMEDES BELLO

mente per le lettere ritrouate, fù pinto nella Libra-

ria con questa inscrittione di sotto.

Inscrittione di Palamede.

TROIANO LITERIS QUATVOR ADIECIT.

Che vuol dire, come Palamede nella guerra di Troia aggiunse quattro lettere all'altre Greche, che erano per prima state trouate, le quali furono le seguenti, come dice Plinio cioè @ z + x

Zib.7. cap. 56.

Tennen T

#### NELLA SESTA COLONNA.

Di Nicostrata Carmenta.

DISCORSO XVII.

N vn lato di gsta Colonna si vede l'Effigie di Nicostrata madre di Euandro, Carmenta, e la quale (come affermano Leontio, e cose da lei fat Theodontio) fù figliola di Ionio Rè d'Arcadia, che essendosi maritata in vn certo nobile huomo Arcade, chia-

mato Pallante, ne partori Euandro, che fù Rè d'Arca dia. Fù costei dottissima in lettere Greche, e di cosi ec cellente ingegno, che con perfetto studio penetrò sino all'arte dell'indouinare; e pciò profetessa d'Apolline creduta, e dechiarando alle volte in verso à quel li, che la dimandauano le cose future, lasciato il nome di Nicostrata, fu detta Carmenta, e perciò celebre Nicostrataper Poetessa del suo tempo tenuta. Costei sugendo con che deita Car Euandro suo figlio, il quale haueua ammazzato suo Padre, promettendoli grandissime cose da lei antiuedute, venne in Italia, & entrando nelle foci del Teuere, si fermò su'l monte Palatino, doue ritrouò nuoui Caratteri di lettere Latine, & à gli habitatori seluaggi di quel luogo insegnò le congiuntioni, & il mo do di proferirle, le quali se ben da principio no furo. no più che sedeci, nodimeno sendouine aggiute da i posteri alcune altre fino al di d'hoggi appresso noi du rano. Oltra ciò predisse costei, che doueua venir da Troia in Italia gente, che hauesse da soggiogare il Mondo, e che il picciolo Castelletto Pallanteo, che Euandro suo figliolo hauea edificato nel monte Palatino

latino doueua essere la più celebre, e famosa Città, che in tutto il giro della Terra si ritrouasse. Del che merauigliati quei rozzi huomini tennero quella, no donna:mà più tosto Dea, & hauendola celebrata, & adorata in vita, anco in morte la riuerirono; perciòche sotto la più bassa parte del monte Capitolino, do ue ella hauea menato la sua vita, li edificorono vn Tempietto, perfare eterna la sua memoria, onde i luoghi iui d'intorno contigui furono dal fuo nome detti Carmentali. Delche ne anco Roma, essendo poi in fiore si volse scordare: anzi vna porta della Città, che iui i Cittadini per necessità haueuano fatta dal suo nome per molti secoli su nomata Carmentale. Di tutto queste fece elegantemente mentione Virgilio, quando introducendo Euandro à dimostrare ad Enea tutte queste cose cosi disse.

Cosi dicendo li mostro vn'altare In honor di suamadre eretto, e sacro E giontamente la Romana porta Che dal suo nome Carmental fu detta Laqual dicon le Ninfe essere stata Eretta a lei come a Indouina, e come A quella, che fra lor predisse prima La gloria di Troiani e'l Pallanteo.

Chiamossi poi questa porta scelerata per la morte de i trecento Fabij, che vscendo di essa per andare à guerreggiar con Toscani furono tutti tagliati à pezzo. Fù perciò ella dipinta nella Libraria Vaticana, co me ritrouatrice delle lettere Latine, con questa In-

scrittione di sotto.

NICOSTRATA CARMENTA LATINARVM

Inferittione di Nicostrata.

LITERARYM INVENTRIX.

Che

VATICANA.

Che vuol dire, come Nicostrata Carmenta sù delle lettere Latine Inuentrice. Furono queste, le seguenti, che quiui sopra di essa dipinte si veggiono, cioè



Alle quali Euandro suo sigliolo ne aggiunse sei al tre, che in tutto fanno il numero di 22, come si dirà di sotto, e Claudio Cesare tre altre, delle quali ragio naremo al suo luogo.

# Di Euandro Re degli Arcadi.

DISCORSO XVIII.

EDESI poi depinto Euandro Rè de gli Arcadi, il quale come dicono, su si o costo da lui gliolo di Mercurio, e di Nicostrata, e su veramete su huomo per valore, e per ingegno molto Illustre. Costui essendia hauendo inauedutamete ammazzato suo Padre, cioè il marito di Nicostrata, per consiglio di essa Nicostrata, che era indouina, lasciata l'Arcadia, se ne venne in Italia, doue insegnando à quei popoli Aborigeni

ta, che era indouina, lasciata l'Arcadia, se ne venne in Italia, doue insegnando à quei popoli Aborigeni le lettere da loro non ancora conosciute, venne in tata stima, che suda loro eletto Rè, e possedette quei luochi, doue su poi edificata Roma, e fabricando nel Monte Palatino vn picciolo castello, lo chiamò Pallante o dal nome di Pallante suo proauo. Quiui riuol P p se segli

se egli Hercole, che ritornaua da Hispagna, co la Vit toria del vinto Gerione, ilquale lo liberò da gli insul ti del ladron Cacco, che hauedo vna grotta nell'Aue tino, doue hoggi à punto è la Chiefa di S. Alessio andaua con molta stragge, e ruina de quei popoli depre dando tutti quei luoghi intorno, del che leggiadra-Lib. 8. dell'E mente fè mentione Virgilio. Iui anco raccolse Enea, che dopò la ruina di Troia andaua cercando nuouo

neid.

paese, e nella guerra contra Turno gli diede aiuto, e gli mandò Pallante suo figliolo giouine di vaghissimo aspetto, il quale morto da Turno, su dogliosamen te pianto dall'infelice Vecchio; il cui corpo, come riferisce Martino in quel libro, che egli chiamò Martiniana al tempo di Arrigo III. Imp. de Romani, fù da Sepultura di vno Agricultore non lontano di Roma ritrouato co-Pallante ri- si intiero, come se poco dianzi fosse stato sotterrato; il quale di statura era cosi grande, che di altezza trapassaua le mura, e quello, che è più merauiglioso il bu co della ferita fattali da Turno si vedea grandissimo

> di maniera, che passaua di lunghezza quattro piedi, aggiungendo à ció, che sopra il capo di lui vi fù trouato vna lucerna, che ardeua con perpetuo foco, ne poteua esfere estinta con sosfiare, ne con gittarli sopra acqua. Finalmente fattoli di sotto vn forame si

treunta.

Epitaffio di Pallanie.

estinse. Oltre di ciò dice, che nel sepolero vi era intagliato questo Epitasfio Filius Euandri Pallas, quem lancea Turni Militis occidit more suo iacet hic.

Che vuol dire, che Pallante figliolo di Euandro amazzato da Turno qui giacea sepolto. Ammazzò Euandro ancora vn certo Herillo huomo molto bestiale, come Hercole Gerione, onde per lo suo singular valore fù connumerato frà i molti Hercoli, del-

zib. 8, dell'z- che fè mentione Virgilio, quando disse.

O s'il gran:Dio del bel celeste Regno

Mirendesse figliol ne miei primi anni
Come quando mandai per terra imprima
L'esercito crudel sotto Prenesse
E vincitor de scudi i monti accesi,
E sei ratto volar di Pluto al Regno
Il siero Herril con questa destra inuitta
A' cui Feronia la gran Deanascendo
Mirabil cosa à dir, tre spirti diede
In tre corpi congionti, e insieme vniti
Onde era d'uopo per mandarlo à terra
Combatter con tre arme armato il braccio,
E tre volte prinarlo della vita,
E pur li tolse questa inuitta mano
Tre vite, e di tre arme anco spogliollo.

E quelche siegue. Fù chiamato sigliolo di Mercurio, Euandro perperche frà gli altri, sù huomo eloquentissimo, come cone cone cone cone dito si Mercuafferma Theodontio, à piedi dell'Essigie sua, si legge rio.

questa Inscrittione.

# EVANDER CARMENTAE F. ABORIGENES LITERAS DOCVIT.

Inscrittione di Euandro.

Chevuol dire, come Euandro figliolo di Carmenta insegnò à i popoli Aborigeni le lettere. Furono queste, come qui ui sopra di lui scritte si veggiono le se-Lettere troua guenti, cioè HKQXYZ. L'Alfabeto Latino tuttò è de da Eman.
questo, che qui di sotto per commodità de studiosi posto si vede.

## Di Demarato Corinthio.

#### DISCORSO XIX.

fu da loro creato Prencipe. Ritrouò costui alcuni Ca

Demarate Co vinthio, e cofe da lui ritrona te.



IEGVE dopò questi Demarato Corinthio, il quale come scriue Liuio, fù gran mercatante, e per le seditioni ciuili fugendo la Tirannide di Cipselo, se ne venne in Toscana, doue appresso quei popoli venne in tanta stima, che

ratteri nuoui di lettere Hetrusche, dellequali si seruirono longo tempo i Toscani, e come riferisce The-Hit. della lin. seo Ambrogio, si vede ancora in Volterra vna sepoltura de simili Caratteri intagliata. Di costui, e di Hetrusca nobil donna di quel pacse, nacque Tarquinio Prisco, che fù poi Rè de Romani in vna terra di Toscana detta Tarquinio, dallaquale quei popoli erano detti Tarquinij. Costui vedendosi di poca stima appresso quelle genti, per conoscersi nato di padre so-

> rastiero, à persuasione di Tinaquilla sua moglie, che era Indouina, se ne venne à Roma, doue, e con l'inge gno, e con l'accortezza sua si oprò tanto, che riceuuto da Anco Martio Rè all'hora de Romani, sistrinse nella sua amicitia, e lasciato da lui tutore de suoi siglioli, fù creato dal Popolo Rè. Hor Demarato haué-

do il gouerno de Toscana, molte cose heroicamente fece, onde fù riputato saggio da gli huomini di quel Arte di augu. tempo. Credono alcuni, che per esser stati i Thoscani

rare celebre po oli molti superstitiosi, e dediti alla cognitione delle cose future, onde l'arte dell'augurare si dice ha uer hauuto principio da essi, fossero da lui ritrouate

queste lettere, le quali conteneuano in se occulte pro-

Nella fua Ingua Chaldea.

in Thoscana.

301

proprietà di molte cose no altrimenti, che i Hierogli sici degli Egittij. Mà comuque si sia certo è che Thos cani hebbero lettere distinte ritrouate da Demarato Corinthio, le quali ancorche appresso molti diuersamente si leggano tutta via, come scriue il detto Theseo Ambrogio, le segueti, pare che siano più proprie, che ad vtilità del Mondo sono state da noi qui di sot to poste. Sono alcuni di parere, che queste non da Demarato: mà da gli Auguri, che surono celebri in Thoscana sossero ritrouate, e che l'inuentione se riferisca à lui, come à persona molto ingegnosa, che sosse di molte altre cose ritrouatore. Mà sia come si voglia, certo è che à Demarato ciò si attribuisce. Onde egli però sù quiui nella Libraria, come celebre di pinto con questa Inscrittione di sotto.

DEMARATVS CORINTHIVS
HETRVSCARVM LITERAR.
AVTHOR.

Inferitione di Demarate Co vinthio

Che vuol dire, come Demarato Corinthio sù delle lettere Hetrusche Inuentore. L'Alfabeto Hetrusco, e questo, che di sotto scritto si vede.



# Di Claudio Cesare Imperatore de Romani.

#### DISCORSO XX.

Claudio Imp. de Romani, e cose da lai fat



I vede dopò questi dipinto Claudio Cesare, che fù il quinto Imp. de Romani, il quale (come scriue Suetonio) ritroud tre nuoue lettere Latine, ele aggiunse al numero dell'altre, come non poco necessarie, della ragione, e

qualità delle quali hauendone nel tempo, che egli era ancora priuato, mandato fuori vn trattato, venne appresso poiche su fatto Prencipe ageuolmente ad ottenere, che insieme con le altre mescolatamente si vsassero, e nelle scritture, e titoli dell'opere antiche molto spesso si troua le predette lettere esser poste in vso. Quali fossero queste Suetonio nella sua vita non lo riferisce. Imperò qui ui nella Libraria sopra di esso si legge, che fosse F. e che l'altre due per ingiuria del tempo siano state smarrite. Nacque costui al tempo, che Giulio Antonio, e Fabio Africano erano Consoli nella Città di Lione, il primo di Agosto, e su chiamato Tiberio Claudio Druso. Diede sino da picciolo grande opera alle scienze, & arti liberali, nelle quali venne molto celebre, mandando fuora molte sue compositioni. Cominciò confortato da Tito Liuio, e da Solpitio Flauo à scriuere historie, alle quali cose scritte da fece principio dall'vccisione di Cesare Dittatore. Co pose anco otto volumi della sua vita, con stile veramé te leggiadro, mà sconciamente trattato. Scrisse dottamente in defensione di Cicerone contra Asinio Galloje fù anco studiosissimo delle lettere Greche ha uendo

Claudio.

uendo scritti 20. libri dell'historie Cirenaiche, & otto dell'historie Chartaginess in lingua Greca. Onde si giudica ch'egli fosse assai dotto, & eloquente, e dedito molto alli studij delle buone lettere, & arti libe- vitii, e difetti rali. Fù nel rimanente stracurato assai, e trà gli altri di Claudie diffetti notabilissimo fù quello dell'esser smemorato, & inconsiderato. Fù di aspetto, e presenza venerabile: perciòche era grande di persona, e di bella apparenza. Essendo Imperadore fece molti grandi edificij, trà i quali fù l'Aquedotto, ch'era stato cominciato da Gallicula. Fece seccare il lago Fucino, & edificò il mirabilissimo Porto di Ostia, e molte altre cose, dellequali tratta diffusamente Suetonio nella sua vita. Morì finalmente essendo stato auelenato nel 64. anno della vita sua. Onde come celebre per l'inuentione delle tre lettere Latine, fù quiui nella libraria dipinto con questa inscrittione di sotto.

CLAVDIVS IMP. TRES NOVAS LITERAS
ADINVENIT.

Inscrittione di Glaudio Imp.

Che vuol dire, come Claudio Imperatore ritrouò tre nuoue lettere Latine. Sopra di esso si legge cosi

> F. RELIQUAE DVAE VSV OBLITERATAE SVNT.

Lettere ritrouate da Clan dio Imp.

cioè che di queste vna su F. l'alrre due per vso smarrite no sisà, quali sossero. Scriue Pomponio Leto in quel libro, che sa de Magistrati Romani, che Appio Claudio Centimano Iurisconsulto, che su quello, che lastricò la via Appia, e rifece gli Aquedotti dell'acqua Claudia ritrouasse la lettera R. Onde poi i Valesi surono detti Valeri, & i Fusi Furi mà non è ciò verisimile, perche si hà che sosse questa da Nicostrata Carmenta ritrouata, come si è detto di sopra.

304 DELLA LIBRARIA

La variatione del S. in R. della quale egli fà mentione è riferita altramente da Macrobio ne Saturnali, alquale per non essertedioso rimetto il benigno Let tore.

#### NELLA SETTIMA COLONNA.

Di S. Gio. Chrisostomo.

DISCORSO XXI.

\$. Gio. Chrifostomo, e sua vita, e sostumi.

E DONS I in questa Colonna dipinti tut ti quelli, che frà Christiani furono celebri per l'inuentione delle lettere. Onde in vn cato di essa stà dipinto S. Gio. Chrisostomo Vescouo di Costantinopoli, il

quale fù di mirabile Santità, e dottrina, come fan fede tante opre sue scritte con elegantissimo stile in fauor della Chiesa Catholica, onde egli ne sù meritamente chiamato Chrisostomo, cioè bocca d'oro. Fio rì costui sotto il Pontificato di Zozimo Papa, che sù al tempo di Arcadio, & di Honorio Imperadori, in quel tempo à punto, che Alarico Rè degli Hunni, e di Gothi venne in Italia, e dopò lungo guerreggiare vinse, e prese Roma, che fù nel M C LXIIII. dell'edificatione di essa, e nel CCCC XII. della salute nostra, à cui poi nel medesimo tempo successe Ataulphio, il quale ritornando di nouo con grosso esercito, hebbe animo di spianar co'l terreno Roma, & vn'al trajnuoua Città edificarui, che pensaua fare chiamar Gothia, e lasciare anco à descendenti Imperadori il suo nome; talche non più Augusti: mà si douessero Ataulphi chiamare, e lo faceua già, se Placidia sua mo glie non l'hauesse da questo pensiero, e disegno ritolto.Ho-

Roma presa da Gothi. VATICANA.

to. Hora in questo tempo fù Chrisostomo, e con la sua dottrina, e persuasiua trasse alla verità della fede Theodoro, e Massimo, che Libanio, & Androgathio Filosofiloro maestri lasciorono per seguir lui, onde fendo già presso la morte Libanio, e domandato chi lasciarebbe successore nella schuola, non lasciarei altro disse, che Chrisostomo solo, se egli non fosse fatto Christiano di si mirabile ingegno egli sù dotato. Costui dicono, che fosse Inuentore delle lettere di Arme Lettere di Ar nia, se ben credo io, che molto prima di lui fossero sta-Armenia da. te al mondo. Mà perche forsi le ridusse in megliore or chi ritrouate. dine ne futenuto Inuentore. Onde però fu celebre dottore di granstima nella Chiesa Greca, e Latina. Fiorirono al luo tempo Theophilo Vescouo di Alessandria, & Euagrio, che tradusse di Greco in Latino la vita di S. Antonio. Petronio anco Vescouo di Bolo Huomini Illu gna persona santissima, e Possidonio Vescouo della stri al tempo prouincia dell'Africa grande odore di Santità diede di Chrisostoro nel suo tempo al mondo. Fiorirono anco nel medesimo tempo S. Ambrogio, & Augustino, ilquale essendo Vescouo di Hippona hoggi Bona in Africa no si restò in quel tempo difendere, e con scritti, e con difpute la fede nostra. Hebbe nondimeno molti nemici perciòche corrigendo seucramente con animo zelan te i vitij di quel tempo se haueua concitato grande odio adosso. Onde Eudossa madre di Arcadio Imperadere, lo cacciò dal Vescouado suo, e lo sbandi da Costantinopoli (cosi visita il Signore gli amici suoi) Chrisestomo seben su poco appresso riuocato per il rumulto del sband so. popolo, che facea instantia, che ritornasse: mà sendo di nouo sbandito, per vn gran terremoto, che naeque in Constantinopoli, che fù creduto esser venuto per lui (in tanta Itima di Santità era appresso quelle genti)fü richiamato. Finalmente à persuasione de molti fuoi nemici deposto del Vescouato da Arcadio Imp. fu mandato in essilio: doue poco appresso mori rende muore

DELLA LIBRARIA

do l'anima al Signore, do pò la cui morte fù in Costan tinopoli tanta gran pioggia, e grandine, che non fù mai ricordata la maggiore. Ilche fù creduto fosse fatto per ira di Dio sdegnato della morte di Chrisostomo, che fù tanto valoroso Campione in defendere il suo honore al Mondo. Ilche confirmò la morte di Eu dossa, che poco appresso successe. Dallaquale su egli perseguitato sì per hauer di Costantinopoli Seueria-Seneriano He no Vescouo Gabaliense grandissimo suo familiare, come heretico discacciato, per sentir malè della verità dell'Euagelio: sì anco per hauer vietato, che nella piazza di Santa Sofia, doue era eretta la Statua argen tea di essa Eudossa Imperatrice, non si celebrassero più giochi, pensando Augusta, che ciò fosse fatto in suo dispreggio. Fù finalmente ad instantia di Proculo Vetcouo per commandamento di Theodosio Impe radore, con gran pompa, e solennità il suo corpo in Costantinopoli riportato, doue con le lacrime à gli Ossa di Chriocchi il buon Theodosio fece oratione, che si degnassaie in Consta se impetrar perdono da Dio ad Archadio, & Eudossa suoi progenitori, che l'haueuano mandato in essilio, e per questo ritornò del corpo di Chrisostomo cessò il tumulto della dissetione, che ancora era nella Chie sa Costantinopolitana, per la sua depositione. In que stimedemi tempi per quattro mesi continoi (come riferisce Sigisbeto.) furono gradissimi terremoti della terra, che sigiudicorono madati da Dio p la morte di Chrisostomo, e stando tutto il popolo in oratione per la cessatione di essi, vn di loro per diuina virtù in presenza di tutti gli altri, che erano nella Chiesa orado, fù inalzato in aria, & ammonito da Dio, che fatte le Litanie tutti cantassero le sequeti parole Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis miserere nobis. Il che fatto cessò subito il Terremoto. Nacque Chrisostomo in An-

tiochia, e fece grandissimo profitto nelle scienze. Onde hauendo rinuntiati i negotij secolari tutto sidie-

de

Tesico.

festomo riporzinopoli.

Nel Suo Chra mison.

VATICANA.

de allo studio delle sacre lettere, nellequali venne tato samoso, che ordinato già Lettore, e Diacono da Meletio Vescouo di Antiochia, e poi sacerdote da Euagrio, che li successe, sù poco appresso da Archadio Imp. chiamato, acciòche succedesse à Nettario Vesco uo in Constantinopoli, donde poi sù discacciato, come si è detto di sopra.

Hor come tale Inuentore delle lettere de Armenia, su egli pinto nella Libraria, con questa Inscrittio

ne di sotto.

# S. 10. CHRISOSTOMVS LITERARVM ARMENICARVM INVENTOR.

Inscrittione di S. Gio. Chriso-Homo.

Che vuol dire, come S. Gio. Chrisostomo su delle lettere di Armenia Inuentore. L'Alsabeto di Armeni è quello, che qui di sotto posto si vede, il quale dal sinistro nel destro lato, come il Latino si legge.



Qq 2 DI

#### DIS. GIROLAMO.

#### DISCORSO XXII.

8 Girolamo, e sua vita, e cofin noi.

EDESI appresso S. Girolamo il Prete Cardinale, Dottor di Santa Chiesa,intorno à cui non bisognarebbe fatigarsi molto in demostrare chi egli fosse, e quanto, e con i costumi, e con i fuoi scritti alla Chiesa Santa giouasse, poiche la sua

santa vita, cosi à tutti, e per tutto rispléde, e ne sono in tanto preggio, estima i suoi libri, che da dotti, più dot to author non si legge. Nacque egli da Eusebio in Stridone terra posta sù li confini della Dalmatia, e della Pánonia, & e fama, che egli nell'Ilhiria, che hog gi chiamano Schiauonia lettere Illiriche ritrouasse. Hebbe egli in Roma, doue putto fù mandato eruditissimi precettori Donato in Grammatica, e Victorino in Rethorica, da i quali anco felicissimamente la Greca, e la Latina lingua apprese. Vacò molto tempo alla Platonica, & Aristotelica Filosofia, indi poi messofi alla Theologia hebbe Gregorio Nazianzeno per Maestro, dal quale, come egli riserisce, imparò il modo di interpretar le scritture sacre. Andò anco in Frã cia per studio di imparare, si ritirò poi nella Siria, doue al culto de Dio attese per lungo tempo. Fù grande mente desideroso della cognitione della lingua Hebraica, alla quale con somma diligenza, e tanto studio vacò, che la si fece familiare, onde tradusse il Vec chio testamento da Hebraico in Latino. Fù anco studiofissimo della lingua Chaldea, della quale hebbe qual che intelligenza, & essendo molto celebre per Santità di vita, & integrità di dottrina fu à tempo di Boni-

Lettere Illiriche da chiri-Fronate.

VATICANA.

Bonifatio primo, e di Honorio Imp. chiamato à Roma, doue creato Prete, e Cardinale coniltitulo di Si Anastasia, non cessò giamai con l'essempio della vita, e con la sincerità della dottrina riprendere gli errori, & i praui costumi de gli huomini di quel tempo. Onde si concitò sopra vna grande inuidia, per la quale poi ritornando nella Soria vicino al luogo del Presepio del Signore, che egli prima venendo hauca trasferito à Roma, se ne visse in vn Monasterio, che Paola Matro muore. na vi haueua edificato, doue finalmente nell'anno CCCC XXII. della falute nostra, & nel XCI. della eta sua mori, dal qual loco su poi trasferito in Roma; e sepolto nella Basilica di Sisto hoggi detta S. Maria Maggiore vicino il santo Presepio, doue ancora si ve de. Fù di tanta dottrina, che merito d'esser connumerato nel numero de Sati quattro Dottori della Chiefa, e come Illustre di Santità, e di dottrina, & Inuento re delle lettere Illiriche, fù da Sisto quiui nella Libra ria dipinto, con questa inscrittione di sotto.

#### S. HYERONIMVS LITERARVM ILLYRICARUM INVENTOR.

Che vuol dire, come S. Girolamo fù delle lettere Illiriche Inuétore. L'Alfabeto Illirico, e questo, che qui di fotto fivede. ANILL & TILL S.



### DIS. CIRILLO.

DISCORSO XXIII.

S.Cirillo, e let tere da lui ritrouate.



ELL'ALTRO canto si vede l'imagine di Cirillo Vescouo di Hierusalemme, il quale nacque sotto innocentio primo, e Theodosio Imperadore à tem po di Claudiano Poeta, e di Apollinare Heretico Vescouo di Laodicea,

donde poi furono detti gli Apollinaristi, la cui heresia sù da Damaso prima, e poi da Pietro Vescouo di Alesandria valorosamente reprobata. Costui per le spesse psecutioni, che al'hora patiua la Chiesa, ancorche sosse molte volte dal suo Vescouado caccia to, toltoui finalmente sotto l'Imperio di Theodosio, tenne otto anni di lungo il Vescouado, e molte cose scrisse. E sama, che egli aggiungesse, e ritrouasse alcune altre lettere Illiriche, che surono prima da S. Giro lamo ritrouate, e perciò nella Libraria dipinto con questa Inscrittione à i piedi.

Inferittione di S.Cirillo nella Libraria. S. CYRILLUS ALIARUM
LITERARUM ILLYRICARUM.
INVENTOR.

Che vuol dire, come S. Cirillo fù dell'altre lettere Illiriche ritrouatore.



#### DI VLPHIA VESCOVO.

#### DISCORSO XXIIII.

9000 questisi vede l'effigie di VIphia viphia Vesco-Vescouo, il quale in quei tempi, che la no, e cose da. misera Italia depredata da Gothi, e fatta barbara haueua in vn certo modo mandate le lettere in essilio, onde fiorirono poi tanto frà gli Arabi, per

far che la memoria loro non fosse in tutto, e per tutto annullata, e posta in oblio, ritroud le lettere Gotiche, che fino à nostri tempi sono durate, e se ne veggiono infinite scritture in carta, & in marmo, conformadosi in ciò co'l voler de quei popoli barbari, i quali scacciati da se tutti buoni costumi, nó solamete nell'attioni: mà anco nelle scritture barbarescamente procede uano, L'Inscrittione, che si vede sotto è tale.

#### VLPHIAS EPISCOPVS GOTHORVM LITERAS ADINVENIT.

Inscrittiene da Vlphia.

Che vuol dire, come VIphia Vescouo ritroudle lette re de Gothi. L'Alfabeto, del quale si seruirono questi è lo seguente, che ad vtilità de studiosi è stato da noi qui posto.



#### NELLA OTTAVA COLONNA.

#### DI CHRISTO GIESV Saluator del Mondo.

#### DISCORSO XXV.

CHR 1 STO G1ESV, e sua vita, e costumi



gli stesso publicò di propria bocca al mondo verificado tutte le Profetie, & Oracoli, che dalle Sibille, e da gli huomini cari à Dio, & Santi suoi, erano state con spirito suo fatte, e promulgate. Sopra del quale misteriosamente si veggiono depinte due lette re Greche la prima, e l'vltima, cioè A & Ω, che voglio no significare egli essere stato il principio, & egli essere il fine dell'humano, e diuino sapere. Fù costui insieme huomo, e Dio, e quanto alla diuinità Verbo del Padre eterno, & vna cosa istessa con il Padre, Thesoro della Sapienza increata. Quanto all'humanità celebratissimo; perciòche egli nacque dalla tribù di Giuda nobilissima, si per l'antichità, come per l'Imperio, che ella nel popolo Hebreo ottenne, dalla quale disce sero tanti Rè, Capitani, e Pontefici, quanti nel libro del Vecchio, e del nuouo Testamento si leggono. Incarnossi, e prese questa nostra spoglia terrena per riconciliarci co'l Padre eterno, il quale sdegnato per il peccato di Adamo, con la generatione humana ne mi nacciaua perpetuo supplitio, onde egli sodisfacendo come

come huomo, e dando vigore, e forza alla satisfattione, come Dio, riconciliò le cole celesti con le terrene, mise vna perpetua pace frà gli Angioli, e gli huomini, & sodisfece per il Mondo alla diuina giustitia, alla quale era debitore de infinito castigo. Fù conceputo di Spirito Sato, senza concorso di huomo terre no nell'immaculato ventre di Maria Vergine, e nacque in Betlehemme senza dolore alcuno della madre sua. Onde ella però ne restò Vergine intatta, come pri ma Madre, e Figliola insieme del Rè de Cieli, che ella fecondo la carne hauea già conceputo, e partorito, e Christo in che fù il giorno del nascimento alli X X V. di Decembre giorno nato. di Domenica, come afferma S. Leon Papa, e Vincenzo nelle sue historie sù la meza notte, in quell'hora à punto, che secondo il parer d'alcuni Dottori, fù la salutatione Angelica, e la fua Incarnatione, ilche dico-di Christo in no, che fosse alli 25. di Marzo nel Venerdì. Nella cui che giorno fos-Natiuità apparirono molti prodigij, i quali in vn certo modo dimostrauano quello, che era già nato al Mondo, cioè che Iddio fosse fatto huomo. Scriue Eusebio, e con esso lui Orosio, & Eutropio, che in quel giorno in Roma da vna Hosteria, o Tenda scaturi vn parsi nella na fonte di olio, che per tutto quel di sorse continuamen tiutà di Chri te con gran stupore delle genti, che hoggi ancora si fo. vede nella Chiefa di S. Maria in Trasfeuere. Aggiunge Eutropio, che in questo medesimo di fù veduto in Roma, ene luoghi vicini ad essa il Sole con vn cerchio tanto chiaro, e splendido, che parea esfere vn So le dentro vn'altro. Nel medesimo di il Senato, e Popo lo Romano (come scriue Orosio) vosse chiamare Au Augusto, quagusto per Signore, e canonizarlo per Iddio, & egli no do ricusò esfer volle, essendoli già mostrato dalla Sibilla nel Campi gnore. doglio vna Vergine co'l figlio in braccio in mezo al cerchio del Sole, & insegnatoli per vero Iddio. Caddero molti Idoli, & oracoli, de quali fecero spetial mentione Plutarco S. Girolamo, e gli altri.

Viile

DELLA LIBRARIA 214

Visse pouero de beni temporali tutto il tempo del-

assymi.

la vita sua, mà ricco di sapienza ce este, e di Thesori inexhausti de beni eterni, e giuto al trentesimo anno Obristo batte si fè battizar da Gio. Battista nel Giordano, siume cele Zato da Gio- bre della Giudea per dar principio à noua vita; & à noua Religione, nel quale atto fi vdi la voce del Padre eterno, che lo testificò per suo vnico, e diletto sigliolo e lo Spirito santo vi apparue in forma di Coló ba. E dopò lo hauer congregati dodeci semplici huomini vili, e rozi reputati dal Mondo, & elettoli suoi discepoli, dopò lo hauer fatti tanti segni, e miracoli quanti se ne scriuono ne i sacri Euangelij, in cambio di riportarne premio, e lode, fù dalla perfida, & ingrata Giudea nel xviij. anno dell'Imperio di Tiberio, e nel xxxiij. della vita sua, e tanto di più, quanto ne cor se dalli 25, di Decembre sino verso il fine di Marzo, Christo neeu accusato per seduttore, e per malfattore dal popolo, e dall'ingiusto Pilato; perche non guardasse il Sabbato, che alcune altre cose non osseruasse, delle quali faceuano gli Hebrei nella religion loro gran fundamëto sententiato, e fatto vituperosamente morire, delche anco i Cieli istessi dierono segni di mestitia, poiche oscurò in modo nella sesta hora del giorno, il So-Prodicij nella le, che il di in tenebrosa notte conuertito si vide. Onde i Saui di Athene veduta si fatta cecità, edificorono

morte di Chri

He.

faro , e fatto

morize.

incontanente vn'altare al Dio non conosciuto, doue giunto poi S. Paolo, e dechiarando quel Dio non conosciuto, che hauea patito esser stato CHRISTO Redentor nostro Iddio, & huomo conuerti molte gen

ti. Il velo del tempio, si diuise nel mezo, e sù dalla più intima parte di esso vdita vna voce, che diceua. Andiamo via Cittadini, e partiamci di questi luoghi.

S'aprirono i monumétize molti risuscitorono di nuo uo in vita. Caddè la porta del Tempio Hierosolimita no, che era suntuosissima, e di fattura mirabile. Delche sgomentato Pilato ne auisò tosto Tiberio Imperado-

re,il

VATICANA

re, il quale referendo in Senato la vita, e la morte di Christo, giudicò che si douesse nel numero de gli Dei riporre, & edificarfeli Tempio, al che non volse confentire il Senato, perche non ne fu ad esso scritto pri-

ma, che à Tiberio.

Risuscitò il terzo giorno da morte à vita, e do- Resurrezione pò lo spatio di X L. giorni sallito al Cielo, lasciò institutori della Christiana Religione, che egli già co'l proprio sangue sondata hauea tutto il Sacro Collegio de gli Apostoli, di cui fè capo, e Prencipe Pietro Pescatore di Galilea, e tutti quelli, che à lui fossero, dopoi legitimamente succeduti nella Sede, nella qua le dopò lo spatio di M D L X X X V. anni su posto à se sisto V. Papa. dere non senza diuina inspiratione Sisto V. Pentesce Massimo, il quale frà l'altre mirab li sue opere, fece questa Libraria, dell'esplicatione delle cui pitture sinhora si è ragionato, e sotto l'imagine del Saluator nostro, iui come santissimo, e pietosissimo Signore, e Redentor del Mondo, e come sapientissimo Maestro della verità, della giustitia, della pietà, della Religione, porre l'infrascritte parole

di Christo.

IESVS CHRISTVS SVMMVS MAGISTER, COELESTIS DOCTRINAE AVTHOR.

In ferittione ki Christo Giesa nella Libra .

Che vuol dire, come Christo Giesu Sommo Maestro, fù della celeste Dottrina authore. A questi in vn'angulo appresso da man dritta si vede dipinta l'imagine di vn Papa da lui instituito per suo Vicario nella Chiesa, con questa inscrittione di sotto.

CHRISTI DOMINI VICARIVS

Inscrittione del Papa.

E da man sinistra l'Effigie dell'Imperadore, con questa Inscrittione.

> ECCLESIAE DEFENSOR. Rr 2

Inscrittion dell'Imperad

Hor

Hor queste sono le celebri pitture, che da lui furono per ornamento nella Libraria fatte, dellequali hò cercato dare al benigno Lettore, ql breue raguaglio, che hò possuto, acciòche apparisse al Mondo la gloria, e la magnificenza dell'opre sue, poiche tuttauia, con Imprese Heroiche, e magnanime và scoprendo quanto egli habbia animo di ingrandire, e nobilitar Roma, la Reina del Mondo, la Città Santa, l'albergo

de fedeli del Signore. M<sup>A</sup> pehe di sopra ragionado di Adamo, e delle let-tere ritrouate da lui, su posto per errore l'Alsabe

to Hebraico, che vltimamete da Esdra esser ritrouato. sicrede. Hò voluto quì farne métione, e ponere allo che ad Adamo attribuisce. Scrive Theseo Ambrogio nella sua Instit. della lingua Siria, e Chaldea, citando Agostino Pantheo, che quattro sono gli Alfabeti del la lingua Hebrea, il primo quello, che vsano sin al pre sente giorno i Giudei, che da Esdra sù trouato, che Alfaberi He- di sopra ragionando di Adamo ponessimo. Il secodo è più antico, & è quello, che fù da Dio insegnato à Moise, quando le diede le Tauole della legge. Il Terzo, che fù da Abrahamo similmente riceuuto da Dio nel passar del fiume. Il quarto, che primo di tutti esser stato si crede è quello, che fù ritrouato da Adamo, al quale da vn'Angelo fù nel Paradiso terrestre insegna to (come scriue il sopradetto Authore.) Si che nó è da merauigliare, se tanta diuerstà di Charatteri si troua nella lingua Hebrea. Hora hò voluto quello, che è più antico, e più moderno de tutti descriuere; perche facilmente dalla cognitione de questi si può venire in notitia degli altri due, che da Abramo, e da Moisè esser trouati si crede. L'Alfabeto ritrouato da Esdra, fù da noi posto di sopra. Quello che ad Adamo si attri buisce si è lo seguente.

brei quati sia-200.

Alfabeto Hebreo antico trouato da Adamo.



Alfabeto Hebreo tronato da Adamo.

Agionando d'Iside, che delle lettere Egittie ritrouatrice, sù creduta ponessimo quell'Alfabe to, che hoggì da gli Egittij è vsato. Imperò perche anco questa natione hà due sorti di Caratteri, hò voluto à benesicio commune poner anco quì quello, che anticamente da loro sù posto in vso, acciòche si habbi perfetta notitia del tutto, e non cada dissicultà alcuna, circa la diuersità delle lettere.

Alfabeto Egittio antico.



Alfabeto Egis tio antico.

ത്തെത്തത്തെത്തത്തെത്ത

318 DELLALIBRARIA

Perche frà le lingue Straniere nobilissima à giuditio de Saui è l'Arabica, nella quale è stata scrit
ta la maggior parte delle scienze del Mondo. Non mi
è parso suor di proposito aggiungere à gli altri questro Alfabeto per commodità de quelli, che di diuerse
lingue si dilettano. Chi sosse de gli Arabici Caratteri
Inuentore, non hò io ancora trouato appresso authore alcuno, ne si sà perfettamente qui da noi per penuria de libri, che in questa lingua scritti sono. L'Alfabeto è tale.

Alfabeto Arabico.



Alfabeto Ara

## DE LIBRI VATICANI. DISCORSO XXVI.

Libri Vatienni,e loro qualita, e numevo. Conuencuole, che diamo hora, qual che breue raguaglio de i libri, che in osta Libraria ii coseruano, accièche si habbia pfetta cognitione di tutte le cose di essa. Arrivano questi quasi al numero di XXII

millia, e quel che è più mirabile la maggior parte di essi sono scritti à penna, perloche si giudica, che siano i veri originali, ouero i più corretti transunti di quei primi Scrittori. Questi erano nella Libraria Vecchia di Sisto IIII. in diuerse stanze collocati, altri in Archi uij di legno à questo vso sabricati, altri ne i Plutei, ò

ban-

banchi, che chiamano si dentro, come fuora, sopra di ess, e la maggior parte con chatene di ferro ligati, acciòche non si potessino leuar dal proprio loco, à capo de quali si vedeuano alcune Tauolette, doue erano registrati tutti quei libri, che in quel banco si conteneuano, perche si durasse minor fatica nel cercarli, e ritrouarli. Ve ne erano di tutte le professioni, da libri heretici in fuori, i quali non giudicorono quei Santi Ponteficidegni d'esser conservati, frà gli altri: mà più non conservatosto bruciati, e dissipati per esser contra la Chiesa sim Vasicano fanta, l'honor di Dio e la authorità Pontificia, & occorre ben spesso, che di vn medesimo authore più volumi, se ne ritrouino, il che fù fatto acciòcle potessero molti originali riscontrarsi insieme, se occorresse discordia per qualche cosa, per essere la maggior par te de libri del nostro tempo scorretti, e male stampati, e tutti cortelemente sono ammessi à vedere, & à cer car quelche vogliono dalla gentilezza di M. Federico Custode di quelloco. E quel che accresce più la merauiglia si è, che ve ne sono de tutti linguaggi, Gre Libri di vari ci, Armeni, Arabi, Chaldei, Hebrei, Egittij, Phri- linguaggi inu gij, Phenici, lacobiti, Indiani, Gothi, Turches- Vaticano. chi, Germanici, Anglici, Poloni, Francesi, Spagnuoli, Italiani, Latini, e finalmente di tutte le lingue di tutte le nationi, cosa che fa veramente merauigliare. Furono questi raccolti per studio, e diligenza de Romani Pontefici con lungo spatio di tempo da diuerse parti del Mondo, essendo constituiti premij à chi qualche cosa di nouo ritrouasse. Onde Quintiliano Porifirione, e M. Apicio à tempo di Nicola V. si ritrouorono, dal quale fu questa Libraria sopra modo accresciuta, & augumentata, Calisto terzo (come vogliono alcuni) la nobilitò assai de libri della Greca Li braria, ch'era in Constantinopoli Città principalissi- Libri di Casa ma dell'Imperio Greco, i quali egli fi rilcattò, e rico-fintinopoli prò dal Turco per prezzo di XL millia scudi, dopò la DEL presa

DELLA LIBRARIA

presa di Constantinopoli. Ve ne sono anco molti, che non sono dati alle stampe, de quali non hà hauuto il Mondo ancora cognitione alcuna, e sono questi non pochi di diuerse persone, che scriuendo, e morendo non poterono cacciarli à luce, ò pure cosiscritti à pen na à quei primi Pontefici donati, quiui nella Libraria si conseruauano, e per farli durabili, acciòche non si putrefacessero, & ammarcissero; à tutti furono fatte le coperte di legno con corami di sopra de varij colo ri secondo il voler de Custodi, che ne hanno cura, & acciòche l'humidità non vi potesse far danno alcuno. fece Sisto IIII. foderar le stantie tutte (perche erano yn poco terrene, & humide) di tauole si di sotto, e di fopra, come da lato, nelle quali fece per ornamento far diuerse pitture di fiori, & altre cose, come pur hog gi si vedono. Et in vero, come dice Vitruuio, le Libra rie non vogliono essere in stanze terrene, ne volte all'Occidente, ne al mezo giorno; perciòche in queste dall'humidità, e dalle Tignole, che generano i venti, che spirano da queste due parti si corrompono le scrit ture, e vitiano i volumi intieri: mà il sito loro deue essere eleuato, e volto all'Oriente; perciòche l'vso di es se ricerca il lume del matino, il quale le conserua dal la putrefattione, e per questo saggia, & accuratamente Sisto V. fece fare in loco alto, & eleuato sopra due solari la nuoua Libraria Vaticana: acciòche ne dalle Tignole, ne dall'humidità potessero guastarsi ilibri, che tanti anni furono con somma diligentia conseruati da gli altri Pontefici suoi Predecessori.



Lib.6.cap.6.

#### DELLA STAMPA VATICANA.

#### DISCORSO XXVII.

ESTA hora, che diamo qualche bre- Stamba Variue raguaglio al Mondo della Stampe cana, esua hiria Vaticana, la quale per accresci- floria. mento della Libraria, e per commodità publica introdusse Sisto in Palazzo, e Vaticana la domandò. Già

per l'antiquità si vedeuano molti libri Santi, e Catho lici de Padri antichi andare in ruina, i quali dopò l'ef ser stati la prima volta impressi, ò per auaritia ò per ne gligenza de Stampatori non erano più visti, ò ristampati di sorte, che mancauano quasi, & à poco à poco

venia à perdersi la memoria loro.

Hora perche non si smarrissero tante celebri fatighe de Padri antichi, che tanti sudori, e vigilie spesero in compilar tanti volumi in confirmatione della Fede Catholica, ordinò Sisto V. vna Stamparia in Palazzo, nellaquale volse non si facesse mai altro, che ristamparli, e ridurli per mezzo de i loro originali, de quali la maggior parte si conservano nella Libraria, à quella sincera, e pura lettione, nella quale furono scritti: acciòche ritornati nella pristina candidezza si togliesse occasione à gli Heretici, & ad altri huomini di mala vita di corrompere le scritture sacre, e di seruirsi di esse à mal fine. Onde si sono visti à tempi no stri ristapati i Morali di S. Gregorio. L'Epistole de di- Libri de Padri uersi Romani Pontesici, molte cose di Beda, molte di Epifanio, molte di Caffiano, di Caffiadoro, di Cipriano, di Agostino, di Cirillo, di Basilio, di Damasceno, di Ambrogio, di Girolamo, & di altri, che scrissero instruiti

DELLA LIBRARIA

struiti dallo Spirito santo in confirmatione dell'Euagelio, opra veramente singulare, & Heroica. Etè pur
bella cosa, che quei libri, che erano prima in picciolissimo foglio, & in minutissimi caratteri impressi, hog
gi si veggano in carta amplissima, & in forma nobilissi
ma ristampati, che incitano con la bellezza solamente à leggerli, & riuoltarli, e se ne veggiono di già insiniti volumi per Roma, donde si contribuiscono à
tutte le parti del Mondo per propagatione della Fede Catholica, che già à questo sine sù instituita la
Stampa in Palazzo, come sopra la Porta del luogo si
legge in cosi formate parole.

Inferittione.
della Stampa:
V.aticana.

TYPOGRAPHIA VATICANA.

DIVINO CONSILIO A SIXTO V. PONT. MAX.

INSTITUTA AD SANCTORVM

TATRVM OPERA RESTITUEN DA,

CATHOLICAM Q. RELIGIONEM TOTO

TERRARVM ORBE PROPAGANDAM.

Fù questa instituita in alcune stantie in Bel Vedere presso l'habitatione di Pio IIII.e ne sù Sisto sopra mo do lodato, e di così nobile, e celebre suo pensiero satta mentione nel Cielo della Libraria, come dicessimo di sopra in così formate parole.

SANCTORYM TATRYM MONVMENTA:

FIDELITER TYPIS EXCVDENDA

MANDAVIT.

E perche nel sacro Concilio di Trento su ordinato, che si sacesse ogni studio, & viasse ogni diligeza acciò che il Sacro Testo della Bibia sosse con ogni correttione

tione ristampato, ordinate sopració da Sisto varie cogregationi de Cardinali, e di huomini dotti, e littera ti, fù finalmente da lui mandato il tutto ad esequutio ne, & in amplissima forma cacciata in luce la Sacra Bi blia, del che ne fù anco fatta spetial mentione nella para. Libraria del tenor, che segue.

#### SACRAM PAGINAM EX CONCILII TRIDENTINI RESCRIPTO QVAM EMENDATISSIMAM DIVVLGARI

Inferitione della Biblia ri Rampala das

CVRAVIT.

Incominciò gra tempo auanti Pio IIII.vna cosi buona, e Santa Impresa, facendo venire vna Stampa cele bre in Roma, perche se ne imprimessero i sibri de San ti Dottori accurata, & correttamente, & à questo effetto condusse con grossi premij Paolo Manutio in Roma, in questa, & in varie maniere di facultà assai ce lebre, come ancora si legge nelle Logge Vaticane da lui fatte, doue tutte l'opere sue furono dipinte, e registrate in queste parole.

#### VIRTVTEM, ET LIBERALIA STVDIA HONESTABAT, IMPRIMENDI ARTEM IN VRBE INDVCEBAT.

Inscrittione della stampa codotta in Roma da Pio 4.

Fù poi mandato ad effetto cosi santo pensiero anco da Gregorio XIII, predecessore di Sisto, il quale fece imprimere in lingua Hebraica, Greca, Chaldea, Arabica, Armena, & Illirica molti volumi, & indi poi diuulgarli per il Mondo: acciòche ciascuno nel proprio linguaggio hauesse possuto far profitto nello studio, e nella lettione delle sacre lettere, come nelle Logge Vaticane, doue l'opre di Gregorio sono registrate si legge in cosi formate parole.

IM-Ss

Inscrittioned de libristampats da Grego rio XIII. IMPRIMENDI ARTEM HEBRAICIS,

GRAECIS, CHALDEIS, ARABICIS,

ARMENIS, ILLYRICIS

CARACTERIBUS AB SE PRAECIPUE

INSTRUCTAM ITA PROMOVET,

VT IAM ORIENTIS, ET

OPPRESSAE A TURCIS, ET SCISMATICIS

EUROPAE POPULI, MISSIS

CATHECHISMIS PROPRIA AD PIETATEM

LINGUA INSTITUANTUR.

Vltimamente Sisto institui questa in Palazzo, e con molta diligenza e studio sà, che tuttauia si vadino ristampando i libri de Santi Dottori, hauendo condotti molti in questa Arte esercitatissimi, i quali non mancano tuttauia con diligenza d'attendere à cosi buon'opra. Perilche si spera, che per questo mezo si debba ampliare non poco lo studio della Christiana Religione, della quale su egli sempre zelosissimo.

Dimolte altre Librarie si publiche, come prinate in Roma, e d'alcune altre foraftiere.

DISCORSO XXVIIL

Librari. va-

ONO oltra la Vaticana hoggi molte altre Librarie, si publiche, come priuate, le quali per esser degne di memoria, miè piaciuto ricordarle qui. Nel Capitolo di S.

Pietro si troua vna Libraria antichissima quasi di di duomillia volumi, tutti scritti à penna di varie profes Canonici di 8. fioni, mà spetialmente de gesti de Santi, della vita de Pierro. Romani Pontefici, & oltre ciò di molte cose di Filoso fia si Platonica, come Aristotelica. Onde credono per ciò alcuni quetta effere più antica di quella de Ponte fici, perche vanno conietturando, che ilibri, che S. Pietro determinò, che à quel tempo si conseruassero nella Chiefa Romana, quiui fossero riposti. Dicono, che fosse questa accresciuta, & ampliata assai da Gio. uanni vrsino Cardinale di Santa Chiesa, il quale la nobilitò di maniera, che la rese celebre al Mondo. Fù vn tempo mal trattata; perciòche essendo stata trasportata in alcune stanze della nuoua Fabrica, dall'ac qua, e dall'humidità diuenne quasi à poco, che marcia, e corrotta. Hoggi nondimeno si vede in alcune stanze sopra la Sacrestia, e se ne tiene assai maggior conto, che prima,

NEL Conuento di S. Maria sopra Minerua luo- Libraria de go de Frati di S. Domenico si vede anco vna Frati Predica bella Libraria per commodità de Padri instituita, nel nerna. laquale sono libri di ogni professione. Grammatica, Rhethorica, Logica, Arithmetica, Geometria, Prospettiua, Filosofia, Astrologia, Medicina, Cosmografia, Historia, Poetica, Musica, Architettura, Theologia, Legge civile, e Canonica, Sommisti, Attidi Concilij, Controuersie d'Heretici, Prediche, & altri infini ti libri, i quali danno non minor fama, e gloria, che vtilità a quel luogo. Fù questa a tempo del Cardinal Torre Cremata instituita, & indi successiuamente à poco à poco da molti ingrádita, e dal Cardinale Ales. sandrino à tempi nostri vi furono riposte tutte l'opre dis. I homaso nuouamente ristampate con coperte rosse messe ad oro, & aggiontiui molti altri volumi. Veggonuisi anco molti globi sferici, ne quali non solamen-

326 DELLA LIBRARIA

lamente la Cosmografia della Terra si puotè apprendere: ma anco la Theorica delle Stelle, e de Pianeti. Vi sono anco molte Tauole di Cosmografia, mà tutte quasi vecchie, e consumate dal tempo.

Libraria di Araceli

Vn'altra simile se ne vede nel Monasterio di Araccli, luogo de Frati Zoccolati, e Chiesa peculiare del Senato, e Popolo Romano, nella quale sono molti vo lumi de libri de tutte lo professioni, quiui instituita per commodità de Padri, che vi studiano, non men ce lebre, che le due già dette.

Libraria di ...

. . . .

Nel Conuento di SS. Apostoli su anco già vna cele bre Libraria, che Sisto V. essendo all'hora Felic'e Peretti Cardinale di S. Chiesa, la vi instituì, & denominò dal suo nome Feliciana, come ancora nella porta di essa, che è vicina al Choro, doue hoggi è fatta la publica Schola Scotista dello studio, che egli quiui essendo poi Pontesice vi eresse, si legge in così formate parole.

#### BIBLIOTHE CA FELICIANA.

Per accrescimento, & ampliatione di questo studio egli comprò il Palazzo con tutto il rimanente dell'ha bitatione contigua alla Chiesa, che era de Signori Colonnesi, doue habitaua già il Cardinale Alessandrino ad essetto, che ampliato il Conuento, si desse commodità de ricetto à molti Frati, che vi hauessero da studiare, per lo mantenimento de quali conferì an co molte entrate al luogo, onde li sù eretta perciò la bell'Arma di marmo, che hoggi ancora si vede nella Chiesa con questa Inscrittione in vna Tauola di sottò.

SIXTO V. PONT. MAX.
ORD. MINOR. CON.
IVSTITIAE VINDICI,
PROPAGATORI
RELIGIONIS
M. D. L X X X V I.

NEL Collegio di Capranica è anco vna Libraria di di Legge fatta per commodità de quelli, che studia-, Capranica.

no in quel Collegio.

Oltra le predette ne furono, e sono hoggi ancora in Roma molte altre non men belle, che celebri di persone studiose, e letterate. La buona memoria del Cardinale Sirleto, che fù già Bibliothecario della Va ticana, e refugio de virtuosi, fu tanto studioso de tut-Libraria del te le sorti di professioni, che si potea dire in vn certo, Card, Sirlete. modo, che era l'albergo di tutte le scienze, onde congregò perciò egli vna così famosa Libraria, che non si potea cosa più bella di quella, per priuata, che fosse, ri guardare. Egli non solo studioso di diuerse professioni,mà anco de diuerse lingue vi hauea congregati libri de varij Idiomi, e spetialmente de Hebraici dello, studio, de quali sù egli vaghissimo, & intendentissimo massime per le cose della Scrittura Sacra, che in quel proprio Idioma fù scritta, & vsò in ciò grandissima di ligenza; perciòche con l'occasione della Libraria Va ticana, à cui egli contanta sua gloria su presidente tutti libri simili à quelli, che fossero à suo gusto, cerco di hauere, e non perdonando in questo à spesa, ne à fatica alcuna in breue fece vna celebratissima Libraria, la quale essendo poi egli morto, fu con grandissima diligenza procurata dall'Illustrissimo Ascanio Co en583 lonna,

DELLALIBRARIA

Ionna, Diacono Cardinale di S. Chiefa, non men celebre per nobiltà di sangue, che per merito di virtù, e de gloriose attioni, ilquale sendo studiosissimo delle scienze humane, e diuine, fece ogni sforzo per hauerla, & hoggi la tiene frà le più care gioie, che egli hab bia, stimandola di molto maggior prezzo, che le Margarite, e gli Chrisoliti del Mondo.

L'Illustrissimo Scipion Gonzagha nato solamen-

Meranigliofa

te per esser specchio, e lume si dell'humane, come ancora delle diuine scienze certissimo refugio di ogni persona letterata, ne hà vna cosi merauigliofa, che di celebratissima recordatione, e degna di vn tal Prenci pe frà tutte l'altre mi pare. Famosissima oltra modo è la Libraria del Card. L'àncellotto, la quale có lo spatio de molti anni, fù da lui co fomma diligenza ragunata. Di nó minor fama è quella del Card. Aldobrandini, nella quale infinita quantità de libri legali si ritrouano. L'Illustrs. Castagna ne hà vna altra cosi copiosa, che meritaméte può frà le celebri conumerarsi. Librarie pri allo studio delle buone arti celebratissime Librarie suno samo sono appò loro. Cento e più para librarie veramente, come celebri esser ricordate, si di Prelati, come di particulari persone, frà le quali di gran nome è quella di Monsignor Serafino Auditor di Rota, del Signor Matteo Massa, quella del Signor Vincenzo Mancino, e quella del Signor Camillo Castellano, nella quale oltra la infinita quantità de libri legali, vi si ritroua grandissimo numero de Historici, Theologi, Filosofi, e di tutte le Arti, e professioni, che sono al mondo. Il Signor Cesare Valentini, che di già per spatio di 27. annisi troua essere con tanto suo honore publico Lettore di Legge nello studio di Roma, ne. hà congregata vna cosi copiosa, e cosi grande, che veramente è celebratissima frà l'altre. In questa ostra la professione legale, della quale non è libro, ne trat-

cato, che jui non si ritroui, v'è infinito numero de libri de varie professioni, che egli di loro studiosissimo rac colfe. Celebrasi molto quella del Signor Paolo Millino nepote dell'Illustrissimo Castagna, nella quale sono più di mille libri di belle lettere solamete. Quat tro millia, e più volumi de Authori buoni, e non communi, ne vulgari sono nella Libraria del Signor Iaco mo Paluzzi. Mà frà l'altre degna di ricordatione è ve ramente quella, che Prospero Podiano Perugino, por tò à Roma, nella quale trenta millia pezzi di libri in dinno. tutte le Arti, e professioni si ritrouano, ch'egli studiosissimo in varij tempi, e luoghi raccolse per farla celebre al Mondo.

Libraria di Profpers Po-

Sopra tutto per priuata Libraria è degna veramen Aldo Manute di memoria quella di Aldo Manutio huomo cele- tio, bratissimo, si per la fama di Aldo, e Paolo suoi magio ri: come anco per merito di proprio studio, il quale essendo condotto dalla Santità di Sisto V. à legger lettere humane nello studio di Roma, con tanta gran de aspettatione de tutti, vi portò ottanta mila pezzi di libri in ogni sorte di professione, i quali furono già raccolti da Paolo, e da Aldo suoi antecessori, che furono dello studio delle buone Arti vaghissimi, & ardentissimi. Molte altre anco vene sono, che per bre uità si lasciano.

Dell'estrance poi, e delle Forastiere, per quel che Libraria de ne hò inteso, e letto io, non è qui da tacere la famosa renza. Libraria Fiorentina de Medici tanto ricordata dagli Scrittori, la quale per esser stata ragunata, con si gran quantità de denari, e con tali, e tanti peregrinaggi, e fatiche di huomini dotti, fù & è celebratissima al Mô do. Fù questa incominciata da Cosmo, accresciuta da Pietro, e finalmente condotta à perfettione da Loren zo, il quale hauendo spogliato quasi tutta la Grecia de rarissimi libri, e sodisfatto à desiderij de gli huomi nistudiosi con fama, e splendor suo l'hauea in vn cer-

330 DELLA LIBRARIA

to modo fatta immortale. Diede non poco ornamento à questa il divinissimo Ficino, il quale à prieghi di Lorenzo, e de gli altri di questa Casa cosi celebre, & amatrice de Virtuosi, scrisse tutto quel che di lui si leg ge sopra Platone, & altri, onde egli perciò ne riportò l grandissimi premis.

Libraria di Muleasse Rè di Lunigi.

Tomiz lib.34

Marfilio Fici-

Nonme par che sia qui da tacere la suntuosa Libraria, che in Tunisi Muleasse Rè dell'Africa, seguendo i vestigi di Mahomette suo Padre congregata haueua di molti libri Arabici, che fù poi nella rotta, che hebbe Hariadeno Barbaroifa da Carlo V. Imper. da schiaui, e da soldari inauedutamente saccheggiata, e mandata à male. Erano in questa (come riferisce il Giouio)antichissimilibri, che conteneuano non pure i precetti di tutte le scienze, mà ancora i fatti de i Rèpassati, e la dechiaratione della soperstitione Mahomettana: perciòche Muleasse oltra l'esser valeroso guerriero, e molto esercitato in battaglia, come ne diè chiarissimi segni, quando venuto all'Imp. Carlo à ricommandars, si fece vedere in spettacolo da tutto l'esercito à cauallo, e maneggiando benissimo una za gaglia lunga, e tirando colpi innanzi, & indietro si efercitò mirabilmente, era anco molto dotto, e saputo, e saggiamente, quando era in otio disputaua con i Fi losofidella natura del Modo, e del moto del Cielo,e della possanza delle Stelle, secondo la dottrina di Auerroe Filosofo, & Arabo. Fù questa come si è detto faccheggiata, e dissipata tutta nella presa di Tunis, delche pianse est dolse non poco Muleasse, il quale hebbe à dire, che se fosse stato possibile, volutieri egli l'hauerebbe rifcattata, con la valuta di vna Cittàla miglior che fosse in Africa. Pianse oltra ciò due altri dannid'incomparabil perdita, che con questa giontamente hauea fatta, e l'vn fù che vna stanza piena di Drogherie, e di profumi d'India, nella quale co l'elsempio di Mahomette suo Padre, hauearidotte con

Danni di Mue leasse.

gran-

grandissima spesale ricchezze di Leuante, & conferuata in vasi di piombo, & in cassette d'auorio gran quantità di Ambra, e di zibetto (noi non sappiamo, ancora i vocaboli antichi di queste cose) per adoprar gli continuamente ne bagni, e nel profumare le came re di, e notte, che valeua grandissima somma de dena ri, fu saccheggiata, e mandata à male. L'altra fù, che molti Archiuij pieni de diuerse sorti di colori finissimi da dipingere, e di grandissima valuta furono pazzamente stracurati, e dissipati da ignoranti schiaui, e foldati, i quali cercauano folamente spoglie di prefente, e manifesto guadagno, perciòche furono troua ti ne gli armarij molti monti di oltra marino, che fà il color Turchino, e da gli authori Greci fichiama l'Azurro, e molti sacchetti pieni di Grana, e di Lacca Indiana, i quali contrafanno il color della porpora, e da tintori delle lane, e delle sete si comprano caro, i quali vituperosamente stratiati non furono preda di nessuno.

Hor queste sono le celebri Librarie, delle quali mi è parso sar qui mentione, acciò apparisse la maestà della Vaticana, della quale in tutto questo nostro volume si è raggionato, se bene molte se ne sono lasciate à dietro per breuità. Resta solamente, che questi no stri ragionamenti, che à perpetua memoria della Vaticana Libraria sono stati fatti, siano dal benigno Lettore con buono animo graditi; percioche, se ben per se stessi sono rozzi, e vili, nodimeno per la nobiltà del soggetto, e della materia soro non saranno al tutto indegni di qualche sode.

## JL FINE.

Perchenel discorrere, che si è fatto della Libraria Vaticana è parso che nel parlar si de Cocilij, si di altre simili cose, si sia ragionato di molti capi importanti alla nostra Fede, però 10 non voglio mai, che da me sia detta ò fatta in qualunque modo cosa alcuna, ne confermata in questo libro, se non quanto è determinato, e stabilito dalla Santa Chiesa Romana, e Catholica, dalla quale io non intendo partirmi, es al giuditio, e sensura di cui in tutti i miei scritti humilissimamente mi sottometto.



# TAVOLA DEDISCORSI



#### NELLA PRIMA PARTE.

| Mong ELL'VSO de Libri, & Inventione del                             | le Lettere. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Discorso primo.                                                     | car. I      |
| Della carta de gli antichi de Papiri de Ron                         | nani delle  |
| Sorti di essi, e di quella de nostri tempi. D                       |             |
| De vary Caratteri di lettere de linguaggi d                         |             |
| e quali siano i principali. Disc. III.                              | 10          |
| Dell'Inuentione della Stampa, e quando fosse la prima volta         | in Italia.  |
| Discorso IIII.                                                      | 13          |
| Dell'inuentione delle Librarie, e quali fossero le più celebri a    | l Mondo.    |
| Discorso V.                                                         | 16          |
| Della Libraria Vaticana, e suoi Rinouatori. Disc. VI.               | 14          |
| Del sito antico della Libraria Vaticana, e come sia stata tras      |             |
| Sisto V.in luogo più celebre. Disc.V11.                             | 31          |
| Delle Pitture della Libraria Vaticana. Disc. VIII.                  | 34          |
| Dell'opere di Sisto dipinte nella Libraria, e del possesso preso in |             |
| accompagnato da i tre Rè del Giappone.Disc.IX.                      | 39          |
| Della sua Incoronatione. Disc.X.                                    | 46          |
| Delle Galee da lui fatte.Disc.XI.                                   | 46          |
| Dell'Obelisco Esquilino. Disc. XII.                                 | 47          |
| Della Translatione di Pio V. Disc.XIII.                             | 52          |
| Della Colonna Antonina. Disc.XIIII.                                 | 66          |
| Dell'Hospidale di Ponte Sisto. Disc.XV.                             | 70          |
| Dell'Obelisco Flaminio: Disc.XVI,                                   | 71          |
| Della Cappella del Presepio. Dise. XVII.                            | 75          |
|                                                                     | Del         |
|                                                                     |             |

| m t w o t t D r t                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| TAVOLADEI                                                       | - 6     |
| Del Castigo degli Adulteri. Disc. XV III.                       | 78      |
| Delle Strade da lui aperte, espianate. Disc. XIX.               | 78      |
| Del Fonte Felice. Difc. XX.                                     | 30      |
| Del Palazzo, & Obelisco Lateranense. Disc. XXI.                 | 85      |
| Del Giubileo ch'egli publicò. Disc. XXII.                       | 92      |
| Della Colonna Traiana. Disc.XXIII.                              | 92      |
| Dell'Abondanza de suoi tempi. Disc.XXIIII.                      | 97      |
| Dell'Obelisco Vaticano. Disc.XXV.                               | 98      |
| Della persecutione de Banditi. Disc. XXVI.                      | ros     |
| Delle Paludi Pontine. Disc. XXVII.                              | 106     |
| Della Lega ch'egli hebbe animo di fare. Disc. XXVIII.           | 106     |
| Del Tempio di S.Girolamo à Ripetta.Disc.XXIX.                   | 107     |
| Di Loreto fatto Città. Disc. XXX.                               | 108     |
| De Caualli di Fidia,e di Praxitele da lui ristorati. Disc.XXXI. | 108     |
| Del Fonte Capitolino, Disc .XXXII.                              | 113     |
| Di Montalto fatto Città. Disc. XXXIII.                          | 113     |
| Della Fabrica del Saluatore in Laterano. Disc. XXXIIII.         | 113     |
| Dell'Erario Apostolico accresciuto. Disc. XXXV.                 | 115     |
| Dell'acqua condotta à Ciuita Vecchia. Disc. XXXVI.              | 115     |
| Della Cuppola di S. Pietro. Disc. XXXVII.                       | 116     |
| Della Machina fatta nella depositione della Guglia Vaticana.    | Discor- |
| (o XXXVIII.                                                     | 118     |
| Della Canonizatione di S.Diego Disc. XXXIX.                     | 121     |
| Di S.Bonauentura aggiunto nel numero de Dottori di Santa Chi    | esa. Di |
| fcorfo X L.                                                     | 123     |
|                                                                 |         |
| NELLA SECONDA PARTE.                                            |         |
| THE BUILDE CONDITION IN THE FEB.                                |         |
|                                                                 |         |
| TEL primo Concilio Niceno, e suoi successi. Disc. primo.        | 127     |
| De successi del primo Concilio di Constantinopoli Disc.1.       | 133     |
| Del Concilio Efesmo, e suoi successi. Disc.3.                   | 141     |
| Del primo Concilio Chalcedonense.Disc.4.                        | 145     |

| TEL primo Concilio Niceno, e suoi successi. Disc. primo.         | 127  |
|------------------------------------------------------------------|------|
| De successi del primo Concilio di Constantinopoli Disc. 1.       | 135  |
| Del Concilio Efesino, e suoi successi. Disc.3.                   | 141  |
| Del primo Concilio Chalcedonense.Disc.4.                         | 145  |
| Del secondo Concilio Constantinopolitano. Disc. 5.               | 148  |
| Del terzo Concilio di Constantinopoli, e suoi successi. Disc. 6. | 155  |
| Del secondo Concilio Niceno. Disc. 7.                            | 159  |
| Del quarto Concilio di Constantinopoli Disc. 8.                  | ₹ 68 |
| Del primo Concilio Lateranense generale. Disc.9.                 | 171  |
| De successi dell'vniuersal Concilio Lateranense. Disc. 10.       | 175  |
| Del primo Concilio di Lione. Difc. 11.                           | 179  |
| Del secondo Concilio celebrato in Lione. Disc. 12.               | 182  |
| Del primo Concilio di Vienna Disc. 13.                           | 186  |
|                                                                  | De   |

#### DISCORSI.

| , ,          |                                        |     |
|--------------|----------------------------------------|-----|
| nel Concilio | Fiorentino, e suoi successi. Disc. 14. | 194 |
| Del Concilio | pltimo di Laterano.Disc. 15.           | 197 |
| Del Concilio | di Trento, e suoi successi. Disc. 16.  | 100 |

### NELLA TERZA PARTE.

| TII A Libraria de gli Hebrei. Disc. primo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Della Libraria de gli Hebrei. Disc. primo.<br>Della Libraria de Chaldei in Babilonia. Disc. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 214 |
| Della Libraria de Greci in Athene. Disc. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219   |
| Della Libraria de gli Egitty in Alessandria. Disc. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 228   |
| Della Libraria de Romani Disc. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 253   |
| Della Libraria de Romani Disc. 5. Della Libraria di Hierusalemme Disc. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241   |
| Della Libraria di Cesarea. Disc.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 243   |
| Della Libraria de gli Apostoli. Disc.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 245   |
| Della Libraria de Pontefici. Disc. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 247   |
| Dum Living at a surface and a |       |

## NELLA QVARTA PARTE.

| E L costume di tener Statue nelle Librarie, e di Adamo      | prima     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| buomo del Mondo. Disc. primo.                               | 249       |
| De figlioli di Seth nepoti di Adamo. Disc. 2.               | 254       |
| Di Abrahamo.Disc.3.                                         | 257       |
| Di Moisè Capitano, e Legislatore del Popolo Hebreo. Disc.4. | 259       |
| Di Esdra Sacerdote, e Scriba del Popolo Hebreo. Disc. 5.    | 262       |
| Di Mercurio Egittio. Disc.6.                                | 263       |
| Di Hercole Egittio. Disc. 7.                                | 267       |
| Di Mennone. Disc. 8.                                        | 269       |
| Di sside Reina dell'Egitto. Disc.9.                         | 27 E      |
| Di Phenice Rè de Phenicia. Difc. 10.                        | 275       |
| Di Cadmo. Disc. 11.                                         | 277       |
|                                                             | 280       |
| Di Lino Thebano. Dife. 12.                                  | 282       |
| Di Cecrope primo Rè de Atheniesi. Disc. 13.                 | 285       |
| Di Pithagora Samio Filosofo. Disc. 14.                      | 290       |
| Di Epicharmo Siciliano Filosofo. Disc. 15.                  | 191       |
| Di Simonide Melico. Disc. 16.                               | 293       |
| Di Palamede. Disc. 17.                                      | 295       |
| Di Nicostrata Carmenta. Disc. 18.                           | 297       |
| Di Enandro Re de gli Arcadi. Disc. 19.                      | 300       |
| Di Demarato Corinthio. Disc. 20.                            |           |
| Di Claudio Cesare Imperadore. Disc. 21.                     | 302       |
| Di S.Gio.Chrisostomo.Disc. 12.                              | 304<br>Di |

#### TAVOLA DE I DISCORSI.

| Di S. Girolamo. Disc. 23.                                   | 308     |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Di S. Cirillo Difc. 24.                                     | 310     |
| Di Vlphia Vescouo. Disc.25.                                 | 311     |
| Di Christo Giesù Saluator del Mondo. Disc. 26.              | 312     |
| De libri Vaticani. Disc. 27.                                | 318     |
| Della Stampa Vaticana. Disc. 28.                            | 321     |
| Di molte altre Librarie, si publiche, come private in Roma. | Discor- |
| <i>[</i> 0 ≥ 9 ·                                            | 324     |
|                                                             |         |

#### I'L FINE.





## TAVOLA DELLE COSE NOTABILI.



Aleffan-

| A                                                 | Augusto oue ragunasse il Concilio publico. 24    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                   | Augusto amico delle Lettere. 21                  |
| BRAMO non effer sta-                              | Amoreuole Za di Nicola V. verso Letterati. 2 1   |
| to il primo ritrouator                            | Augustino Suessano Filosofo Lettore in Roma à    |
| delle Lettere. nu.3.                              | tempo de Leone X. 28                             |
| Adamo primo Inuentore                             | Antonio Carafa Card.hoggi Bibliothe cario del    |
| delle Lettere nu.1.                               | la Vaticana Libraria. 30                         |
| Adamo primo impessor                              | Artems sia Rema. 50                              |
| de nomi n.2.                                      | Attioni celebri de Pio V. 59.60                  |
| Adamo huomo dottiffi-                             | Antonino Pio, e sua vita, e costumi. 67          |
| mo. nu.2.                                         | Antonino perche detto Pio. 68                    |
| Attila Redi Pergamo. 6                            | Alessandro Seuero amico de Christiani. 69        |
| Alessandro Magno. 7                               | Acqua Felice. 8031.84                            |
| Arca Federis quando, e da chi portata à Roma      | Aquedotti Felici in quanto tempo fatti . 82      |
| e doue hoggi si conserui:                         | Acque quando prima per Condoiti menate à         |
| Artigliaria, quando doue, e da chi prima troua    | Roma 82                                          |
| ta in Europa.                                     | Acque condotte à Roma quante fossero. 83         |
| Artigliaria prima nella China, che in Euro-       | Aquedotti di Claudio, e sua spesa, & altel.      |
| pa. 15                                            | 22. 83                                           |
| Assiage vltimo Rè de Medi. 17                     | Aquedotto maggiore qual fosse. 83                |
| Aristotile Filosofo primo Institutore della libra | Acqua Vergine. 84.                               |
| ria d'Athene, perche creduto. 18                  | Audienza à chi data la prima volta nel nuo-      |
| Aristotile soccorso d'Alessandro Magno nello      | no Palagio Luteran nfe. 86                       |
| scriver l'historia degl'animali. 18               | Androdoto riconosciuto dal Leone. 89.90          |
| Aristotile riporta in dono d' Alessandro Magno    | Apollodoro da chi mandato in effilio, e fatto mo |
| ottocento talenti.                                | rire. 91                                         |
| Aleffandria Città d'Egitto, e fue lodi. 19        | Abondanza, e copia di Vittuaglie à tempo di      |
| Alessandria quando, e da chi fabricata. 20        | Sisto. 97                                        |
| Alessandria circidata de mura in 17. gior.20      | Alte Za de gli Obelischi 101                     |
| Asinio Pollione primo Institutore di Libraria     | Acqua condetta in Ciuita Vecchia. 115            |
| in Roma. 20                                       | Arrio Herento, e suci errori. 128                |
|                                                   |                                                  |

## T A V O L A.

| Alessandro Vescouo contra Arrio.                                   | 128   | Auicenna, e suoi errori circa la generat      | ione                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Arrio riprobato, e mandato in essilio.                             | 129   | dell'huomo.                                   | 251                                     |
| Athanasio contra Arrio, e sua persecution                          | 2.129 | Adamo quanto visse, e doue sepolto.           | 212                                     |
| Arrio muore.                                                       | 130   | Alfabei · Hebreo.                             | 254                                     |
| Ambrogio Vescouo di Milano. 136                                    | .305  | Arti scolpite in due colonne da i figli       | oli di                                  |
| Agostino Vescouo quando, e doue morisse.                           | 143   | Seth.                                         | 258                                     |
| Estila incontrato da Leone Papa.                                   | 146   | Abrahamo Patriarcha, e sua vita.              | 257                                     |
| Attila muore.                                                      | 147   | Astrologia, & Arithmetica da chi infe         | gnata                                   |
| Aquileia prefa.                                                    | 147   | nell'Egitto.                                  | 157                                     |
| Acefali Heretici,                                                  | 147   | Astrologia da chi insegnata à Femci.          | 258                                     |
| Augurio di Martiano Imp.                                           | 148   | Abrahamo, oue sipolto, e quanto viuesse.      | 259                                     |
| Anatolio Patriarcha Constantinopolitano                            | . 158 | Alfabete Chaldaico.                           | 259                                     |
| Anthemio Heretico scacciato.                                       | 152   | Anteo da chi vin to nella lotta.              | 267                                     |
| Aratore Poeta.                                                     | 154   | Argo Città.                                   | 270                                     |
| Agathone Papa, e suoi costumi.                                     | 156   | Arte di arar la terra da chi ritrouata n      | rell'E-                                 |
| Anastagio Bibliothecario.                                          | 168   | gitto.                                        | 272                                     |
| Adriano II. Papa.                                                  | 170   | Apis Dio dell'Egitto. 271                     | 1.272                                   |
| Alessandro III. Papa. 172                                          | .173  | Argo perche creduto da Poeti di cento         | occhi.                                  |
| Alessandro Papa suggestrauestisto.                                 | 174   | 272.                                          |                                         |
| Al Sate Gicachino reprobato.                                       | 176   | Alfabeto Egittio.                             | 274                                     |
| Limerico Heretico, e suoi errori.                                  | 176   | Arte di nauigare da chi ritrouata.            | 276                                     |
| in hentica da chi composta.                                        | 181   | Alfabeto de Phenici commune à gli Assiri      | -                                       |
| Al- Jandro di Ales in che tempo fosse.                             | 181   | Alfabeto de Phenici.                          | 277                                     |
| siquila Città da chi edificata.                                    | 181   | Anfione, c Zetho.                             | 278                                     |
| Alberto d'Austria Imperadore.                                      | 194   | Anello de Cecrope, che significhi.            | 282                                     |
| Anabatisti Heretici.                                               | 201   | Alfabeto Greco.                               | 284                                     |
| Arrigo VIII. Rè d'Inghilterra heretico.                            | 201   | Arte di purgare i metalli da chi ritrouata    | .270.                                   |
| Arrigo V'11.Rèiscommunicato.  Anza Bolenia Reina d'Inghiterra. 203 | 203   | 288<br>Almeone Crotoniata discepolo di Pithag | 2444                                    |
| Anabatisfi condennati                                              | ,204  | 289.                                          | gora.                                   |
| Anelli v fati in luogo di scrittura.                               | 207   | Archita Tarentino, e sua artificiosa color    | nha :-                                  |
| Assuero Rè altramente Artaserse.                                   | 2/1   | 289,                                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Ariopago di Athone.                                                | 119   | Arpocrate Dio del silentio.                   | 200                                     |
| Ashene capo dell'Imperio de Greci.                                 | 219   | Arte di pesare da chi trouata.                | 220                                     |
| Atheniesi, e loro origine, e cose vitronate a                      |       | Arte di esercitar la memoria da chi ritre     |                                         |
| 10.                                                                | 220   | 291                                           |                                         |
| Astutia di Pisistrato.                                             | 222   | Anno da chi accomodato al corfo del Sole      | 202                                     |
| Artabazane fratello di Xerfe, e sua cotesa.                        |       | Aborigeni popoli da chi instruiti.            | 294                                     |
| Atossa seconda moglie di Dario.                                    | 223   | Alfabeto Latino.                              | 200                                     |
| Ariaferne Zio di Xerse.                                            | 222   | Anco Martio Rè de Romani.                     | 300                                     |
| Athene saccheggiata.                                               | 226   | Augurij celebri in Toschana.                  | 300                                     |
| Aquila volante incantata da Pithagora.                             | 229   | Alfabero Hetrusco                             | 301                                     |
| Anno da chi distinto in 1 2 mesi.                                  | 230   | Appio Claudio Iurisconsiste.                  | 303                                     |
| Alefandro Vescono di Hierusalemme.                                 | 24I   | Archadio & Honorio Imp.                       | 304                                     |
| Aleffandro martiriZaio.                                            | 242   | Alarico Rè degli Hunni.                       | 304                                     |
| Anno mille simo di Roma, quando compito                            |       | Ataulphio Rè de Gothi, e suo disegno cont     |                                         |
| Antonio Heremita in che tempo fosse.                               | 242   | ma.                                           | 304                                     |
| Adamo,e fua historia.                                              | 250   | Augustino Vescouo in che tempo fosse.         | 305                                     |
| Atomi da chi posti per principio delle cose.                       | 25 K  | Archadio Imperadore.                          | 305                                     |
| Anasimandro, e sua opinione, circa la ge                           | nera  | Alfabeto Armeno.                              | 307                                     |
| sione dell'huomo.                                                  | 251   | Alfabeto Illirice.                            | 309                                     |
|                                                                    |       |                                               | Apoll                                   |

## TAVOLA.

| Apollinare Heretico da chi confutato. 310                          | Bolenia concubina di Arrigo VIII. muore. 204     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Alfabeto de Gothi.                                                 | Balfa (ar vlumo Rè de Babilonia. 214             |
| Augusto quando ricuso esser chiamato Signore                       | Babilonia Città, e sua descrittione. 214         |
| 313.                                                               | Bibliothecario della Libraria di Augusto. 238    |
| Alfabeti Hebrei quanti siano. 316                                  | Babila martirizato. 242                          |
| Alfabeto trouato da Esdra qual sa. 3:0                             | Bithma, come prima chiamata. 275                 |
| Alfabeto Hebreo trouato da Moise. 316                              | Bitthima da chi edificata. 275                   |
| Alfabeto Hebreo trouato da Abrahamo. 315                           | Bimo di Hercole. 286                             |
| Alfabeto Hebreo trouato da Adamo. 316.317                          | Biblia sacra ristampata da Sisto. 322            |
| Alfabeto Egittie antico. 317                                       | 300                                              |
| Alfabeto Arabico. 318                                              | C                                                |
| Arma eretta à Sisto V da Frati Minori in SS.                       |                                                  |
| Apostoli.                                                          | Admo in che tempo fosse.                         |
| Archiuij di Aquiro confiruati da Muleasse                          | Colonne de figlioli di Seth in Siria,            |
| Bè di Tunifi. 33 I                                                 | Carta de nostri tempi perche detta Papiro. 7     |
| B                                                                  | Castor Durante Medico. 7                         |
|                                                                    | Carta antica de Romani di varie sorti , e sua    |
| D Abilonia doue, e du chi edificata.                               | diff. renza. 7.8                                 |
| Babilonia doue, e du chi edificata.  Babilonia da chi accresciuta. | Carta Hieratica.                                 |
| Biblicthecary della Libraria Vaticana quali                        | Caren Augustan a,e Leuiana.                      |
| fossero. 26.27.28.29                                               | Carta Amphitheatrica.                            |
| Berevaldo giouine Bibliothecario à tempo di                        | Carta da chi prima battuta in Roma.              |
| Leone. 28                                                          | Carta Fanniana.                                  |
| Botticella Iurista, 28                                             | Carta Saitica.                                   |
| Basilio Colcondile. 28                                             | Carta Teniotica.                                 |
| Bartolomeo Prencipe di Omura nel Giappone                          | Carta Emporetica.                                |
| 43.                                                                | Carta Claudia.                                   |
| Battaglia contra Turchi, quanto durasse, 56                        | Carta de nostri tempi, e sua historia.           |
| Benignità di Giulio Cesare. 74                                     | Caratteri di lettere di quante sorti. 10         |
| Base della Colonna Traiana da chi scoperta.                        | Caratteri di lettere principali solamente tre.   |
| 93                                                                 | 10.                                              |
| Banditi perseguitati da Sisto. 105                                 | Caratteri di lettere Gothe poco differenti da i  |
| Bucefalo Cauallo di Aleffandro, e sua historia.                    | nostri.                                          |
| 4.8.1.                                                             | Confusione delle lingue quando, e perche causa   |
| Bucefalia Città da chi , e perche edificata.                       | ta. 12                                           |
| 111.112                                                            | Cattiuità de gli Hebrei in Babilonia.            |
| Basilica Vaticana da chi edificata, e doue, 116                    | Ciro primo Rè de Persi.                          |
| Bramant e Architetto. 118                                          | Ciro concede facultà à gli Hebrei di red ficare  |
| S. Bonauentura Cardin. da chi numerato fra                         | il Tempio.                                       |
| Dottori della Chiesa. 123                                          | Ciro amazato da Thomiri con tutto il suo eser-   |
| S. Bonanentura, e fua vita, e costumi. 124                         | cito.                                            |
| S. Basilio Vescouo contra Eunomio. 136                             | Capo di Ciro messo in vn'utre di sangue huma     |
| Beblia trado ten da S. Girolamo. 138                               | no. 17,13                                        |
| Belisario Capitano di Giustiniano. 153                             | Costume antico di porre nelle librarie statue di |
| Bulgari alla Sede Romana foggetti. 169                             | huomini eccellenti nelle lettere. 21.22          |
| Bu'gari da chi conuertiti alla fede di Christo.                    | Colosso d'Apolline oue fosse in Roma. 22         |
| 169                                                                | Christoforo Aretino 28                           |
| Basilio Imp. de Greci, e suoi costumi. 170                         | Caggioni che mouesse Sisto V. à redificar la Li- |
| Bergognone Pisano. 173                                             | braria. 32                                       |
| S. Bonaueneura Cardinale, in che sempo fosse:                      | Caualcata di Sisto à Laterano à pigliare il pos- |
| 182.184                                                            | fesso. 39                                        |
|                                                                    | VV 2 CA-                                         |
|                                                                    |                                                  |

## TAVOLA.

| Caftello S. Angelo, doue fabricato.         | 30                                      | Concilio di Laodicea.                    | 119    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Campane quanto antiche.                     | 52                                      | Constantino Imp.e sua vita, e costumi,   | 132    |
| Carlo o Re di Francia, e sua historia.      | 60                                      | Constantino da chi batte 77 ato          | 133    |
| Coniura di Vgonotti contra il Rè di Fran    | cia.                                    | Costantino perche detto Magno.           | 13#    |
| 60.                                         |                                         | Costantino doue seppellito.              | 134    |
| Capi della coniura di Vgonotti, e suoi con  | plici                                   | Concilio primo Constantunopolitano, e j  | uahi-  |
| 60,                                         | -                                       | Storia.                                  | 135    |
| Colonna Antonina, e sua historia,           | 66                                      | Celestino heretico,                      | 137    |
| Colonna Antonina quanto alta.               | 69                                      | Catafrigi heretici discacciati,          | 139    |
| Christiani da chi, e perche detti Fulminei. |                                         | Crudeltà de Theodosio Imp.               | 139    |
| Christiani accare Zzaii.                    | 69                                      | Constantinepoli Città, e sua historia.   | 140    |
| Christo adorato da Alessandro Seuero. 6     | 2.70                                    | Constantinopoli da chi la prima volta di |        |
| Christo, quando nascesse.                   | 73                                      | 140.                                     | ,      |
| Cappella del Presepio in S. Maria Maggio    | re e                                    | Constantinopoli da chi riedificato.      | 140    |
| sua historia.                               | 75                                      | Constantinopoli, quando presa da Turch   |        |
| Cappelle di S Girolamo, e di S. Lucia fai   | tte da                                  | Concilio Efesino, e suoi successi.       | 141    |
| Sifto.                                      | 76                                      | Celestino Papa, e suoi costumi.          | 143    |
| Cappella del Presepio di Roma conforme d    | auel                                    | Concilio primo di Chalcedonia.           | 145    |
| la di terra Santa.                          | 77                                      | Concilio secondo di Constantinopoli, es  | -      |
| Castigo degli adulteri, e lussuriosi dato   | la Si-                                  | Storia.                                  | 148    |
| fio.                                        | 78                                      | Condiscepoli di Origene.                 | 150    |
| Cose meranigliose fatte da M. Agrippa.      | 84                                      | Contese delle Chiese patriarchali, e dec |        |
| Cose fatte da Q Marcio.                     | 84                                      | pra ciò fatti.                           | 161    |
| Cerchio Massimo, e sua descrittione.        | 88                                      | Chiefa Constantinopolitana, e fuo luogo. |        |
| Cerchio Massimo, quanto grande.             | 89                                      | Constantinopoli nuoua Roma.              | 151    |
| Cerchio Massimo ad vso di Namachia.         | 200                                     | Cassiodoro Monaco.                       | 154    |
| Cerchio Massimo da chi fatto, e ristorato   |                                         | Concilio terZo di Constantinopoli,       | 155    |
| Colonna Traiana, e sua historia.            | 92                                      | Constantino Pagonato, e sua vita.        | 157    |
| Colonna Traiana, quanto alta.               | 23                                      | Callinico ingegniero.                    | 157    |
| L olonne messe in vso da gli Asirij.        | 25                                      | Costantino vinto.                        | 157    |
| Colonna di Semiramide in Babilonia,e su     |                                         | Crudeltà di Constantino co i fratelli.   | 878    |
| scrittione & interpretatione,               | 25                                      | - 0                                      | 158    |
| Colonne perche erette.                      | 97                                      | Concilio Niceno secondo, e sua historia. | 159    |
| Cecilio Claudio Isidoro Romano, d suo       | i heni                                  | Constantino Ivene i scommunicato,        | 160    |
| 103.                                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Constanuno Capronimo.                    | 160    |
| Cappelle celebrate da Sisto in dinersi ten  | nhi del                                 | Concelio di Laterano.                    | 161    |
| l'anno in varie Chiese.                     | 105                                     | Constantino Capronimo iscommunicat       |        |
| Caualli del Quirinale ristorati, e loro bij | Goria                                   | Costantino Irene Imperadore.             | 161    |
| 108.                                        | 1000000                                 | Constantino trene occecato, e prinato de |        |
| Cuppula di S. Pietro da chi fatta, e com    | sida.                                   | rio.                                     | 162    |
| 116.                                        | preas.                                  |                                          | 62.163 |
| Chiefa di S. Pietro auanti Constanino.      | 1169                                    | Carlo perche detto Magno.                | 163    |
| Chiefa di S. Pietro da molti vistorata.     | 117                                     | Carlo Magno à Roma.                      | 164    |
| Chefa di S. Pietro designata da Braman      | J 17                                    | Carlo quando salutato Imp. e da chi      |        |
| vltimamente da Michel'angelo.               |                                         | 10.                                      | 165    |
| Castello & ordegno fatto per trasportar     | 118                                     | Carlo muore.                             | 167    |
| glia Vaticanu, e sua descrittione.          |                                         | Concilio quario di Constantinopoli, e    |        |
| Canonizatione di S. Diego.                  | 118                                     | storia.                                  | 168    |
| Canon. Zatione di S. Bernardino da Siena    | 121                                     | Concilio generale di Laterano.           | 17 I   |
| dos e da chi fatta.                         |                                         |                                          |        |
| Concilio Niceno, e sua historia.            | 12.2                                    | no.                                      | 172    |
| and a convey of the tristorius              | 127                                     | V- F0                                    | Consi  |
|                                             |                                         |                                          |        |

## T A V OTLA.

| Concilio di Chiaramonte.                    | 17 2  | Clemente Alessandrino, in che tempo foss     | e. 242      |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Concilij celebrati da Alessandro III. 172   | .173  | Cose fatte nel compimento dell'anno mi       | llesimo     |
| Clero, e Popolo esclufo dalla creatione del | Pon-  | di Roma,                                     | 242         |
| refice: " This was the state of .           | 173   | Ce farea Città.                              | 245         |
| Concilio vniuer fale di Laterano.           | 175   | Chiefa di S. Potentiana da chi ristorata     |             |
| Cose celebri fatte da Innocencio 3.         | 178   | Celebratione per l'anime del Purgatorio      |             |
| Concilio primo di Lione. e suoi successi.   | 179   | do, da chi, e doue la prima volta fatta      | - 4         |
| Cappollo Cardinalitio quando la prima       | volta | Costume de tencr Statue nelle Librarie.      |             |
| dato à Cardinali.                           | 180   | Compasso, & il quadrante, perche ad A        | 1bramo      |
| Cossumi di Federico II. Imperadore.         | 182   | attribuiti.                                  | 4 257       |
| Conclaue da chi prima instituito.           | 183   | Circuncisione data ad Abrahamo.              | 258         |
| Concilio di Vienna, e suoi successi.        | i86   | Cappello & ali di Mercurio, che signi        | fichino.    |
| Clementine publicate,                       | 187   | 264                                          |             |
| Clemente V.e sua vita, e costumi,           | 190   | Costume de Orientali nella morte de i l      | oro Rè-     |
| Celestino V cancnizato.                     | 190   | 270                                          |             |
| C'aualieri di S. Giouanni,                  | 191   | Cocodrillo,e sua historia.                   | 273         |
| Chiefa di Laterano abruciata e rifarcita,   |       | Cocodrillo in Roma, quanto lungo.            | 273         |
| Concilio Fiorentino, e sua historia.        | 194   | Cocodrillo è senza lingua, e muoue la m      | ascella     |
| Concilio vltimo di Laterano, e sua histo    | ria.  | di fotto.                                    | 274         |
| 197.                                        |       | Cocidrilli adorati in Egitto.                | 274         |
| Cardinali prinati del cappello.             | 198   | Color puniceo da chi ritrouato.              | 275         |
| Cofe fatte nell'ultimo Concilio di Lateran  |       | Crocodilon Città, doue sia.                  | 276         |
| Concilio di Trento, e sua historia.         | 200   | Carmelo monte, oue sia.                      | 276         |
| Concilio in Mantoua.                        | 201   | Cadmo Thebano, e coje da lui fatte, e ri     | trouate     |
| Carlo V. piglia Tunigi.                     | 201   | 277.                                         |             |
| Carlo V.in Roma.                            | 202   | Cadmo quando in Armenia.                     | 277         |
| Concilio in VicenZa.                        | 202   | Cadmo, quando in Tiro, e Sidone.             | 277         |
| Concilio in Trento.                         | 292   | Cadmo in Grecia.                             | 277         |
| Catherina Aragona repudiata.                | 203   | Cadmo ritrouatore delle lettere Greche       | . 277.      |
| Causa dell'heresia di Arrigo 8.             | 204   | 278.                                         |             |
| Concilio di Trento trasferito in Bologna,   | 204   | Cadmo da chi cacciato dal Regno.             | 278         |
| Concilio di Trento intermesso.              | 205   | Cadmo in Schiauonia.                         | 278         |
| Cose fatte nel Concilio di Irento,          | 207   | Cadmo trasmutato in Serpente, che sig        | nifichi.    |
| Cose riuelate da Dio à Mose.                | 210   | 278.279                                      |             |
| Ciro Redi Babilonia.                        | 212   | Cecrope primo Rè di Atbeniesi, e cose da     | lus fat     |
| Tose meranigliose di Babilonia.             | 214   | ie.                                          | 282         |
| Chaldei Magi.                               | 216   | Cecrope biforme di corpo mezo maschio        | , e me-     |
| Cose ritrouate da gli Atheniesi.            | 221   | zo femina.                                   | 282         |
| Cecrope primo Rè di Athene.                 | 221   | Cecrope Diphie, che significhi.              | 282         |
| Codro Rè di Athene, e sua morte.            | 221   | Cecrope, perche creduto biforme.             | <i>2</i> 82 |
| Contesa di Xerse con Artabazane per il      |       | Cecrope, perche co'l girgo, e l'anello dipin |             |
| gno di Persia.                              |       | Cecrope, perche detto Diphie,                | - 283       |
| Configlio di Xerse in Susa per la guerra    |       | Carne, perche prohibita da Pithagora 28      |             |
|                                             | 224   | Chorda ottana alla Lira da chi aggiun        |             |
| Cerimonia di Xerse nel passar l'Hellespor   | 710.  | Cacco ladrone vccifo da Hercole              | 298         |
| 226                                         | -1 .  | Claudio Imperador de Romani, e cose          |             |
| Cose scritte da Platone conformi alla fede  |       | fatter                                       | 302         |
| stiana, onde prese.                         | 228   | Claudio Imp.doue, e quando nato.             | 3 4 2       |
| Cose ritrouate da gli Egittij.              | 230   | Claudio Imp.come prima chiamato,             | 302         |
| Città dell'Egitto.                          | 230   | Cose scritte da Claudio Imp.                 | 302         |
| Compositioni di Giulio Cesare.              | 239   | Claudio Imp.quando, e come morisse.          | 303         |
|                                             |       |                                              | Chrs        |

## TAAIV OTLAA

| S.Chrisostomo Dottore, o sua vita. 304. 305.                                  | Diosle figlio di Pisistrato, e sua morte. 222      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30 <b>6</b> .                                                                 | Dario contra Greci. 222. 223                       |
| S. Chrisostomo sbandito, e quante volte. 305                                  | Dario muore. 223                                   |
| S Chrisostomo, e sua morte. 305                                               | Democrito, e suos errori, circa la generatione     |
| S. Cirillo Vescono, e cose da lui fatte. 310                                  | dell buomo.                                        |
| Cirillo in che tempo fosse. 310                                               | Discepoli di l'ithagora, quali fossere. 289        |
| Claudiano Poeta in che tempo fosse. 310                                       | Dioscuri chi siano. 292                            |
| Christo Giesu, e sua vita, e costumi. 312                                     | Demarato corinthio, e cose da lui fatte. 300       |
| Christo in che giorno nato. 313                                               | DonatoGramatico Maestro di S Girolamo.308          |
| Christo mostrato dalla Sibilla ad Augusto.                                    | Decreto del Concilio di Trento di ristampar la     |
| 313                                                                           | facra Biblia.                                      |
| Christo battezato da Giouanni. 314                                            | E                                                  |
| Christo quando accusato, e fatto morire. 314                                  |                                                    |
| Cagioni della morte de Christo. 314                                           | C Gittij da chi imparorono il modo di scriue-      |
| Christo giudicazo da Tiberio Imp.degno di ado                                 | E re in Hieroglifici.                              |
| ratione.                                                                      | Egittij non esser state inuentori delle lettere, e |
| Calisto 111. Papa ricomprò i libri dal Turco.                                 | dell'arti,negli Echiopi. 2.2                       |
| 319                                                                           | Epistola di Sarpedone scritta in tela incerata.6   |
| Conuento de Frati Mineri in Roma ampliate                                     | Eumene Re di Pergamo.                              |
| da Sisto V. 326                                                               | Eleazaro Prencipe de Sacerdoti. 6                  |
| ,                                                                             | Esdra Profeta rescriue s libri del Testameto 17    |
| D                                                                             | Egitty, perche fiorissero tanto nelle lettere. 19  |
|                                                                               | Eumene Rè di Pergamo. 20                           |
| Ifferenza delle carti de Romani. 8                                            | Epitassio di Nicola V. 25                          |
| D'igerença aette carti de Romani. 8 Daniele apprede la scienza de Chaldei. 27 | Epitaffio di Sisto 1111.                           |
| Dario fà cercare il decreto di Ciro. 17                                       | Epicassio del Buxi Bibliothecarie. 28              |
| Domitiano Imp. ristauratore di molte Librarie                                 | Epitaffio del Card. Sirleto.                       |
| 2.2.                                                                          | Essequie di Pio V.                                 |
| Dei peculiari di Alessandro Seuero Imp. 70                                    | Esercito di Xerse, e numero delle genti di esso.   |
| Detto di Ormisda Architetto di Costanzo Im-                                   | 103.224,                                           |
| per. 94                                                                       | Esaltatione della Croce à tempo di Constanti-      |
| Decreti fattinel Concilio Niceno 131                                          | no. 104                                            |
| Dioclitiano Imp. ridotto à vita prinata. 132                                  | Erario di S. Chiesa ampliato. & accresciuto. 115   |
| Damaso Papa, e sua vita, e costumi. 138                                       | Entrata dell' Ambasciadore di Henrico Rè de        |
| Dioscoro Heretico. 145                                                        | Francia in Roma, quando fosse. 120                 |
| Detro di Vigilio à Giustiniano Imp. 153                                       | Elena Imperatrice, doue in Roma sepellita. 134     |
| Decreti del Concilio III. di Constantinop. 156                                | Eunomio Heretico.                                  |
| Due voluntà in Christo.                                                       | Epifanio Vescouo contra Eunomio. 136               |
| Damiano Vescouo di Pauia. 1,8                                                 | Efeso Città da chi edificata. 102.142              |
| Decreti del secondo Concelio Niceno. 162                                      | Eudocia Imperatrice moglie di Theodosio. 144       |
| Desiderio Re di Longobardi. 163                                               | Eutichio Heretico, e suoi errori. 145              |
| Domenico Institutore dell'ordine de Predicato-                                | Eutichio condennato. 146                           |
| ri. 177                                                                       | Eclisse grande del Sole.                           |
| Decretale da chi composto. 18 1                                               | Epitaffio di Adriano Papa, composto da Carlo       |
| Decreti del secondo Concelio di Lione. 183                                    | Magno. 165                                         |
| Dulcigno heretico, e suoi errori, 186                                         | Epitassio di Carlo Magno. 167                      |
| Dio dà la legge at Popolo Hebreo. 210                                         | Epitaffio di Gregorio XI. 193                      |
| Daniele Profeta, in che tempo fosse. 216                                      | Eugenio 4. citato al Concilio. 195                 |
| Dario Hidaspe successor di Cambise. 217                                       | Eugenio 1111. e suoi costumi. 197                  |
| Decreto de Ciro per la reedificatione del Tem-                                | Esdra Dottore della legge Hebren, 212.218.         |
| pro cercato da Dario no gli Annali. 218                                       | 262                                                |
|                                                                               | Fufrate                                            |

# T A V O L A.

| Eufrate fiume di Babilonia.                  | 214     | Fabrica del Saluatore in Laterano da chi     | i fat-  |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| Eufrate murato.                              | 215     | 14.                                          | 113     |
| Eserciti dinersi.                            | 224     | Fotino Heretizo, e fuoi errori.              | 130     |
| Egittij celebri nel'e lettere.               | 228     | Flauiano Vescouo.                            | 145     |
| Egittij inuentori del moto delle Stelle,e de | Pia-    | Foco arde sotto acqua.                       | 157     |
| neti.                                        | 228     | Felice Heretico, e suoi errori.              | 164     |
| Egittij chiamati Padri delle genti.          | 229     | Fotio Patriarcha scacciato.                  | 169     |
| Egitto tutto vna palude.                     | 230     | Federico Imp perseguita Alessandro Papa      | .174    |
| EleaZaro Pi encipe de Sacerdoti.             | 231     | Federico riconciliato con Alessandre.        | 174     |
| Egitto preso.                                | 232     | Federico Imp.e suoi costumi. 174             | .175    |
| Egeria Ninfa.                                | 2 3 4   | Federico affocatc.                           | 175     |
| Ener da qual Sibilla Cumana guidata a        | sll'in- | Francesco Institutore dell'ordine de Min.    | 177     |
| ferno.                                       | 237     | Federico II. Imperadore citato al Conci.     | lio di  |
| Eusebio Cesariense, e suoi libri.            | 244     | Lione.                                       | 179     |
| Empedocle, e suoi errori, circa la genera    | atione  | Federico II.iscomunicato, e prinato dell'I   | mpe-    |
| dell'huomo.                                  | 252     | rio.                                         | 179     |
| Enos figliolo di Seth.                       | 254     | Federico 11. Imp e sua vita, e costumi.      | 181     |
| Egittij, perche tenuti Inuentori dell'Astrol | ogia.   | Fraticelli heretici.                         | 186     |
| 257                                          |         | Festa del Sacramento quando, come, e da      | chi in  |
| Europa sorella di Phenice, e di Cadmo.       | 275     | stituita.                                    | 187     |
| Europa rapita da Gione.                      | 275     | Felice Antipapa.                             | 195     |
| Europa maritata ad Afterio.                  | 275     | Filippo d' Austria Rè di Spagna.             | 205     |
| Epicharmo Filosofo, e cose da lui fatte.     | 290     | Fatti celebri de gli Assiri notati ne gli Ar | mali.   |
| Eclisse da chi prima conosciuta farsi per c  | agion   | 217                                          |         |
| naturale.                                    | 293     | Fiumi seccati dall'effercito di Serse.       | 224     |
| Euandro Rè de gli Arcadi, e cose da lui      | farte.  | Fatirambo Prencipe di Persia Carretti        | ieri di |
| 2.97                                         |         | Xerfe.                                       | 226     |
| Enea da chi raccolto nel Latio, & aiutat     | 0 0073- | Filippo primo Imperador Christiano.          | 242     |
| tra Turno.                                   | 228     | Figlioli di Seth nepoti di Adamo, e loro hi  | Roria   |
| Epitassio di Pallante siglic di Euandro.     | 298     | 254                                          |         |
| Euandro perche connumerate fra gli He        | rcoli.  | Foco da chi adorato per Dio.                 | 260     |
| 298                                          |         | Frigia prouincia, e suoi confini.            | 268     |
| Euandro perche creduto figlie di Mercurio    | 1.1299  | Foroneo, e cose da lui fatte.                | 270     |
| Euagrio in che tempo fosse.                  | 305     | Fore, onde detto.                            | 270     |
|                                              |         | Fanola de Iside.                             | 27 I    |
| F                                            |         | Ferecide ritrountor dell'historia, e della p | roso-   |
| !                                            |         | dia secondo Apuleio.                         | 278     |
| T. Araone Rè di Egitto.                      | 3       | Filosofo chi prima chiamato.                 | 287     |
| Filosofia de Greci meno antica dell'hi       | Horse   | Faue, perche prohibite da Pithagora.         | 289     |
| di Moisè.                                    | 3       | Ferita di Pallante fatta da Turno quanti     | ogrā-   |
| Fogli de libri perche cosi detti.            | 5       | de.                                          | 298     |
| Foglie di palme messe ad vso per scriuere.   | . 5     | Fueino lago da chi seccato.                  | 303     |
| Fannio primo battitor di carta in Roma.      | 8       | Fonte d'olio nato in Roma nella natius       | tà di   |
| Fabrica della Libraria Vaticana,             | 33      | Christo.                                     | 313     |
| France sco Rè di Bungo nel Giappone.         | 41      | G                                            |         |
| Fonte Felice di Monte canallo.               | 80      | Iuda Apostole.                               | Î       |
| Foco ne gli Hieroglifici, che significhi.    | 91      | Gneo Tarentino.                              | 7       |
| Foro di Traiano, e sua descrittione.         | 93      | Gio. Cutemberto Tedesco innentore della      | Stam    |
| Foro Traiano ristorato da Sisto.             | 94      | pa in Europa.                                | 1.015   |
| Fidia Scultore, e sua vita, e costumi.       | 110     | Gordiano Imp. congregò settandue milia       | volu-   |
| Fonte de Campidoglio.                        | 113     | mi di libri, e da chi l'hebbe.               | 22      |
|                                              | 9"      |                                              | Gio     |

## T A V O L A!

| Gio. Antonio Buxi, Bibliothecario della Libra-                                        |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ria Vaticana, e suo Epitaffio. 27.28                                                  | Grue vecelli, e loro natura nel volare. 20                                                          |
| Giacomo Sadoleto Secretario di Leon X. 28                                             | Grue perche chiamate vecells di Palamede                                                            |
| Gugli-lmo Sirleto Bibliothecario. 27                                                  |                                                                                                     |
| Galleria di Greg.XIII.                                                                | Gerione vinto da Hercole. 29                                                                        |
| Giapponesi Oratori à Roma, e sua historia. 39                                         | S. Gio. Chrisostomo, e sua vita, e costumi, 20.                                                     |
| Giappone da chi consertita alla fede. 39                                              | S. Girolamo Cardinale, e sua vita, e costum                                                         |
| Giappone non sensì mai le forze del Romano                                            | 308                                                                                                 |
| Imperio. 40                                                                           | S. Gregorio Nazian Zeno Theologo Maestro di                                                         |
| Giapponesi Oratori, quando à Roma, & al-Con                                           | Girolamo.                                                                                           |
| cistoro condotti. 40                                                                  | S. Girolamo in Francia.                                                                             |
| Galee fatte da Sisto. 46                                                              | Girolamo in Siria.                                                                                  |
| Guerra di Themistocle contra Xerse. 55                                                | S. Girolamo da chifatto Cardinale. 30                                                               |
| Guerra contra il Turco fatta da Pio V. e sua                                          | S.Girolamo quando, e doue morisse. 30                                                               |
| descrittione. 55.56                                                                   | Genealo gia di Christo.                                                                             |
| Guerra contra V gonotti fatta da Pio. 53.59.                                          | **                                                                                                  |
| 6061.62                                                                               | H ·                                                                                                 |
| Gioseppe Castelioni. 72                                                               |                                                                                                     |
| Giulio Cesare Imp.e sua vita, e costumi. 74                                           | I Teroglifici d'Egitto, onde presi.                                                                 |
| Giulio Cesare quante volte combattesse in stec-                                       | Heber capo degli Hebrei.                                                                            |
| cato. 74                                                                              | Hebrei onde detti.                                                                                  |
| Giochi Circensi da chi prima celebrati. 89                                            | Hebrei non perderono la lor prima lingua.                                                           |
| Giubileo, che Sisto publicò nel principio de suo                                      | Heber non si trono all'edificatione della Torre                                                     |
| Pontificato. 92                                                                       | di Babilonia.                                                                                       |
| Gioue Olimpio fatto da Fidia. 111                                                     | Huomini celebri nell'arte dello stampare. 16                                                        |
| Gratitudine di Alessandro Magno con Bucefa-                                           | Hospidale di Ponte Sisto da chi.quando, e per                                                       |
| lo.                                                                                   | che fabricato.                                                                                      |
| Gregorio Nazian eno contra Eunomio. 136                                               | Huomini amazati da Giulio Cef. 74                                                                   |
| Gothi in Africa.                                                                      | Hebrei sommersi, & ingannati. 144.145                                                               |
| Giustiniano Imp.e sua vita. 153                                                       | Hebioniti Heretici.                                                                                 |
| Giustiniano compilator delle leggi. 154                                               | Heresia di leuar l'Imagini da chi incomincias-                                                      |
| Gregorio he reticase suoi errori.                                                     | Je. 159                                                                                             |
| Germano Patriarcha vecifo. 160                                                        | Heresta di Tolosa.                                                                                  |
| Gregorio X e sue virsu, e costumi. 184                                                | Hospitale di S Spirito in Roma da chi edificato.                                                    |
| Gregorio creato Papa absente. 185                                                     | Habito purpureo da chi dato à Cardinali. 180                                                        |
| Gregorio XI.muore. 192 Gio.Paleologo Imp.al Concilio. 194                             |                                                                                                     |
| Gio.Paleologo Imp.al Concilio. 194<br>Greci vniti con Latini nel Concilio Fiorentino. | Hebrei liberati dalla cattinità di Babilonia.                                                       |
|                                                                                       | 212.                                                                                                |
| Giulia II munua                                                                       | 61 116                                                                                              |
| Giulio II.muore. 198                                                                  | Hierusalemme riediscata. 212<br>Hellesponto battuto da Xerse, e segnato con ser-                    |
| Gio. Leidense heretico. 201                                                           |                                                                                                     |
| Giulio III Papa. 204 Giulio III muore 206                                             | Hellesponia varcato da Xerse, 226                                                                   |
|                                                                                       | Hieremia Profeta vdito da Platone. 228                                                              |
| Guerra de Persiani con Greci, e sua origine.                                          |                                                                                                     |
| 2.2.                                                                                  | Huomo fatto à caso secondo gli Epicurei. 25 1<br>Hercole Egittio, e cosè da lui fatte, e ritrouate. |
| Geometria come, quando, e da chiritrouata.                                            | 267                                                                                                 |
| Cioca della lassa da chi vivacenta                                                    |                                                                                                     |
| Gioco della lotta da chi ritrouato. 264                                               |                                                                                                     |
| Giunone da chi prima adorata con sacrificij.                                          | Historie da chi ritrouata. 278 Herminicna moglie di Cadmo. 278                                      |
| 270<br>Ginna di Converta che Garrifichi                                               |                                                                                                     |
| Giogo di Cecrope, che significhi. 283                                                 | Hercole dubbioso de due strade. 186 Hercole                                                         |
|                                                                                       | 8201000                                                                                             |

## TAVOLA.

| Hercole raccolto da euandro.                                                      | 298     | Inscrittione del Tempio di S. Gerolamo n Ry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Herillo amaZato da euandro.                                                       | 298     | petta. 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7   |
| Hetrusca moglie di Demarato.                                                      | 300     | Inscrittioni de Canalli di Fidia e di Prassitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                   |         | nel Quirinale. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 1                                                                                 |         | Inscrittione della scala Santa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   |
|                                                                                   |         | Inscrittione del primo Concilis Niceno nella li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   |
| T Nche si scriuesse auanti il dilunio.                                            | 5       | braria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| I lano Parrhasio.                                                                 | 28      | Inscrittione dell'arco di Costantino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Inscrittione del portico di Pio. 1111.                                            | 33      | Inscrittion della statua di Helena Imperatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |
| Inscrittione della noua libraria Vatic.                                           | 34      | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Imagine di Sicto a capo della libraria.                                           | 38      | Inscrittione del primo Concilio di Constantino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-  |
| Inscrittione di dentro della libraria.                                            | 38      | poli. 13:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   |
| Incoronatione di Sisto V. quado e done fol                                        |         | Inscrittione del Concilio Efesino. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Inscrittioni dell' obelisco Esquilino.                                            | 47      | Isdigerde Rè di Persia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Inscrittione del Sepolchro di Pio. V. 13.5                                        |         | Inscrittione del Concilio di Chalcedonia. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
| Inscrittione della vittoria hauuta contra                                         |         | Inscrittione del secondo Concilio di Constanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i - |
| chi                                                                               | 11      | nopoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Inscrittione della vittoria di Pio hauut                                          |         | Inscrittione del terzo Concilio Constantine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| tra heretici.                                                                     | 59      | politano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Inscrittione della bara di Pio V.                                                 | 65      | Irene Imperatrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _   |
| Inscrittioni della colonna Antonina fatt                                          |         | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Sisto.                                                                            | 16      | # 110 to 1 talk to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Inscrittione dell'Hospidale di Ponte Siss                                         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   |
| Injestitione well Hoppinate at I vine our                                         |         | Imperio d'Oriente in che terminato . 16<br>Inscrittione del secondo Concilio Niceno.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Inscrittioni dell'obelisco Flaminio.                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                   | 72.73   | Ignatio Patriarcha di Constantinopoli ripost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |
| Inscrittione della Capella del Presepi<br>Inscriptione della strada della Trinità |         | Traferissiane del guarres Consilie di Constane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Monti.                                                                            | 72      | Inferittione del quarto Concilio di Constant<br>nopoli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Inscrittione della strada Felice a S. Cr                                          |         | Inscrittione del primo Concilio generale di L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Hierusalemme.                                                                     | 72      | A contract of the contract of |     |
| Inscrittione delle due strade aperte da P                                         |         | Inscrittione della riconciliatione di Federic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| S. Lorenzo a S. Maria Maggiore &                                                  | alles   | Papa, con Alessandro terzo in Vaticano. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Therme.                                                                           | 72      | Inscrittione del secondo Concilio uninersale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Inscrittione de Condotti dell' aqua Feli                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   |
| o.                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Inscrittione de Codotti fuor la porta Cels                                        | imon-   | Innocentio III. efua vita e costumi. 17<br>Inscrizzione di Innoc.III în S. Spirito. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| tana.                                                                             | 82      | Inscrittione del I. Concilio di Lione. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                   | 82      | Innocentio IIII. e sua vita e costumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Inscrittione del fonte Quirinale. Inscrittione del Lauatoio alle Therme.          | 85      | Innocentio V. Papa doue creato. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                   | 87      | Inscrittitue del II. Concilio di Lione. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |
| Inscriptione dell'Obelisco Lateranense.                                           |         | Tata the William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
| Interpretatione de Hieroglifici dell'Obelis                                       | 100     | Inferentione del Concilio di Vienna. 19<br>Incoronatione di Clemente V. in Lione. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| teranense.<br>Inscrittione nouad ella colonna Traiana.                            |         | Inscrittione del ritorno della sede Apostolica i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                   |         | Roma nella fala regia di Vaticano. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Inscrittione antica della colonna Traian                                          | <i></i> | a a c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 1. Consisse della colonia di Caminamida                                           | . 06    | Inscrittione del Concilio Fiorentino.  19 Inscrittione dell'ult. Concilio di Laterano. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Inscrittione della colonna di Semiramide                                          |         | Inscrittione della Statua di Leone X. in Cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Inscrittione antica dell'Obelisco Vatica                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Inscrittioni moderne dell'Obelisco Vatica                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 79.                                                                               | N marea |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Inscrittione del Troseo di Costantino M                                           | Lagno.  | Inghilterra catholica. 20 Inscrittione del Concilio di Trento. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |
| 103                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                   |         | Xx Inferio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

## T A V O L A.

| Inscrittione del Concilio di Trento in vat     | icano   | Inscrittione di Claudio Imp.                 | 303       |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------|
| 208                                            |         | Inscrittione di S. Gio. Chrisostomo.         | 307       |
| Inscrittione della confermatione del Conci     | ilio di | Inscrittione di S. Girolamo.                 | 309       |
| Trento in Vaticano.                            | 208     | Inscrittione di S. Cirillo.                  | 310       |
| Inscrittione della Libraria de gli Heb         | rci.    | Inscrittione di VIphia.                      | 311       |
| 213                                            |         | Incarnatione di Christo, in che giorno fosse | 212       |
| Inscrittione della Libraria de chaldei.        | 218     | Idoli caduti nella Natiuità di Christo.      | 313       |
| Inscrittione della Libraria de chaldei.        | 218     | Inscrittione di Christo nella libraria Vati  |           |
| Inscrittione della Libraria de Greci.          | 220     | 315                                          |           |
| Inuentioni monstruose fatte da Puhagora        | . 220   | Inscrittione del Papa.                       | 315       |
| Inferittione della Libraria di Tolomeo i       | n Ale   | Inscrittione dell'Imperadore.                | 315       |
| fandria.                                       | 232     | Inscrittione de la Stampa Vaticana.          | 322       |
| Inscrittione della Libraria de Romani.         | 240     | Inscrittione de libri ristampati da Sisto.   | 322       |
| Inscrittione della Libraria di Hierusale       |         | Inferittione della Biblia ristampata da Si.  |           |
| 241                                            | ,,,,,,, | 2 2 3                                        |           |
| Inscrittione della Libraria di Cesarea.        | 245     | Inscrittione della Stampa condottn in R      | A 422 A . |
| Inferittione della Libraria de gli Apostoli.   |         | da Pio IIII.                                 |           |
| Inscrit ione della Libraria de Pontesici.      |         | Inscriptione de libri stampati per ordine de | 323       |
| Inscrittione di Adamo.                         | 247     |                                              |           |
|                                                | 254     | gorio XIII.                                  | 324       |
| Inscrittione de figlioli di Seth nella librari |         | Inscrittione dell'arma di Sisto V.in SS. Ap  | ojtots.   |
| ticana.                                        | 256     | 327                                          |           |
| Inscrittione di Abrahamo.                      | 250     |                                              |           |
| Idolatria da chi ritronata.                    | 260     | L                                            |           |
| Inscrittione di Moise.                         | 2.61    |                                              |           |
| Inscrittione di Esdra.                         | 263     | T Ibro di Enoch auanti il diluuio.           | nu.I      |
| Inscrittione di Mercurio Egittio.              | 267     | Lettere da chi prima trouate.                | I         |
| Inscrittione di Hercule Egittio.               | 208     | Lodi, e perfettioni di Adamo.                | 2         |
| Inscrittione de Mennone.                       | 27 I    | Lettere eterne.                              | 2         |
| Iside Reina dell Egitto, e cose da lei fatte,  |         | Lettere smarrite nella confusione della T    | orres     |
| uale.                                          | 271     | Babilonica, Gin chi conseruate.              | 3         |
| Inserir gli alberi da chi ritrouato.           | 272.    | Lettere auanti Moisè.                        | 3.4       |
| Iside, perche creduta esser stata trasmuta     | tains   | Lodi delle lettere.                          | 4         |
| Vacca.                                         | 272     | Libri di carta donde detti.                  | 5         |
| Iside sotto nome di Luna adorata, 27           | 2.273   | Libri del Testamento. vecchio, scritti in    | berga-    |
| Iside insegnò coltinarla la terra à gli Eg     | ittij.  | mino.                                        | 6         |
| 273                                            |         | Libri del Testamento mandati à Tolomei       | 0. 6      |
| Iside, e suo habito.                           | 273:    | Libri di Numa Pompilio, di chi fossero.      | 7         |
| Iside, e Cerere la medema.                     | 273     | Lettere da chi portate in Italia:            | 2         |
| Iside perche pinta con una luna in testa.      | 273     | Lettere da chi portate nella Grecia.         | 2         |
| Iside perche porta le spiche in mano.          | 173     | Libri di Numa quando, doue ritrouati.        | 9         |
| Inscrittione de Phenice nella libraria.        | 276     | Libri di Numa quanti fossero 9.              | 284       |
| Inscrittione di Cadmo.                         | 279.    | Libri di Numa da chi, e perche abbruccio     | ati. 9.   |
| Inscrittione di Lino Poeta,                    | 280     | 23.4                                         |           |
| Inscrittione di Cesrope.                       | 283     | Linguaggi principali del Mondo, quanti       | siano.    |
| Inscrittione di Pithagora.                     | 200     | II.                                          |           |
| Inscrittione di Epicharmo.                     | 291     | Lettere Armeniche Chaldaiche, e Sirich       | e fotto   |
| Inscrittione di Simonide.                      | 292     | quali si comprendano.                        | 11        |
| Inscrittione di Palamede.                      |         | Libri in Arabico quando scritti.             | 11        |
| Inscrittione di Carmenta.                      | 294     | Linguaggio primo del Mondo qual fosse        |           |
| Inscrittione di Euandro.                       | 296     | Lingua Hebrea in chi conservata nella:       | uina      |
|                                                | 299     | della Torre Babilonica.                      | 12        |
| Inscrittione di Demarato Corintbio.            | 3.01    | MULLIN I UTIC DRUNGINGS.                     | Lin       |
|                                                |         |                                              |           |

| Lingua Toscana, e sue lodi.                      | Libraria Vaticana da Nicola V. ristorata. 24     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Libri, come scritti à tempo antico               | Libri ritrouati à tempo di Nicola V. 24          |
| Libri di Filolao, quanto comprati da Platone     | Leon X.e suoi costumi,                           |
| 13.14                                            | Lettori dello studio di Roma à tempo di Loon X   |
| Libri primi stampatiin Roma, quali fossero &     | 28                                               |
| in che luogo.                                    | Lodi del Sueffano.                               |
| Libri esser stati anticamente, onde si raccolga. | Lodi del Botticella.                             |
| 16                                               | Ludouico Ariosto in che tempo foste. 29          |
| Libraria in qual natione prima fosse al Mon-     | Luogo della nuoua libraria Vatic. 20             |
| do. 16                                           | Lettere de tre Rèdel Giappone al Papa.           |
| Libraria da chi primieramente fatta nella.       | Lettera di Don Francesco Rè di Bungo.            |
| Grecia. 18                                       | Lettera di Don Protasio Rè di Arima al Papa.     |
| Libraria d'Athene trasportata in Persia da       | 42                                               |
| Xerse. 18                                        | Lettera di Don Bartolomeo Prencipe di Omu-       |
| Libraria d'Alessandria, e sua descrittione. 19   | ra al Papa.                                      |
| Libri settecent omila nella libraria d'Alessan-  | Laberinto de Egitto.                             |
| dria. 19                                         | Laberinto di Porsenna.                           |
| Libraria di Pergamo da chi fatta, e quando       | Lega contra il Turco. 56                         |
| 2.0                                              | Lodi di Pio V.                                   |
| Libri ducentomilia nella libraria di Pergamo.    | Lauatoionelle Therms da chi fatto, e quando.     |
| 20                                               | 84                                               |
| Libraria d'Alessandria, quando, e da chi bru-    | Lega contra Heretici. 106                        |
| ciala. 20                                        | Loreto fatto Città quando, e da chi. 108         |
| Libri quattrocento milia bruciati nella libra-   | Libri Arriani abruciati. 120                     |
| ria di Tolomeo. 20                               | Leggefatta sopra le sentenze de condennati.      |
| Libraria in Roma quando, e da chi prima fat-     | 130                                              |
| 12.                                              | Leone primo Papa. 146.e 147                      |
| Libri da chi prima condotti in Roma in gran      | Leonida padre di Origene. 149                    |
| quantità.                                        | Libri scruti da Origeno. 150                     |
| Lucio Lucullo conduce libri à Roma. 21           | Leggi da chi compilate.                          |
| Libraria Palatina doue, e da chi edificata. 21.  | Libri composti da Giustiniano. 154               |
| 238                                              | Legati del ter 70 Concilio de Constantinop. 155  |
| Libraria di Vulpio done sosse, e che conteneua.  | Leone Isaurico.                                  |
| 22                                               | Leone IIII.Imperatore. 161                       |
| Libraria Palatina à tempo de chi abruciata.      | Legati del quarto Concilio di Constantinopoli.   |
| 2.2                                              | 163                                              |
| Librarie trentasette in Roma. 23.239             | Lodi di Alessandro III. Papa. 173                |
| Librarie celchri di Roma. 22.239                 | Libri scritti da Innocentio III. 178             |
| Libraria di paolo Emilio, done fosse. 23         | Libri scritti da Innocentio IIII. 18i            |
| Libraria Christiana doue, e da chi prima fat-    | Legginella creatione de! Pontefice da chi fatte. |
| 12. 23                                           | 183                                              |
| Libri trentaduo milia nella libraria di Pampi    | Leone X.e suoi eostumi.                          |
| lo martire in Cefarea.                           | Legatial Concilio in Vicenta. 202                |
| Libraria de Gierusalemme quando, e da chi        | Legati al Concilio di Trento. 203                |
| prima instituita. 23                             | Legati di Giulio al Concilio di Trento. 205      |
| Libraria Apostolica. 23                          | Legati di Pio IIII. al C. ncilio di Trento. 206  |
| Libraria Lateranense. 24                         | Libraria de gli Hebrei, e sua historia. 209      |
| Libraria de Pontefici da chi prima ristorata, &  | Libri scriti da Mosè.                            |
| in che tempo. 24                                 | Libri sacri della Legge rescritti da Esdra.      |
| Libraria Lateranense trasferita in Vaticano,     | 212                                              |
| o perche.                                        | Libraria de Chaldei, e sua historia. 214         |
|                                                  | Y v 2 Licens                                     |

| Licentia di Ciro data à gli Hebrei di reed | ifica-     | Lino Thebano e sua vita e costumi.        | 280     |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|
| re il Tempio.                              | 217        |                                           | .288    |
| Libraria de Greci e sua historia.          | 2:9        | Lino che cose scriuesse.                  | 280     |
| Lodi de Atheniesi.                         | 219        | Lino figliolo d'Apollo e di Psamata.      | 281     |
| Libraria di Aristotele.                    | 227        | Lino Thebano in che tempe fosse.          | 282     |
| Libraria di Eumene .                       | 227        | Lino & Orfeo perche tenuti per primi Th   | eolo-   |
| Libraria de gli Egittij.                   | 228        | gi.                                       | 282     |
| Libri sacri mandati à Tolomeo e tradot     | ti.        | Lino & Orfeo ritrouatori della Poesia.    | 282     |
| 23 I                                       |            | Lettere trouate da Epicharmo quali foss   | ero.    |
| Libraria de Romani e sua historia.         | 233        | 290                                       |         |
| Libri venduti dalla Sibilla a Tarquin      | io .       | Lettere trouate da Simonide quali fossero | 292     |
| 235                                        |            | Lettere trouate da Palamede quali fossero |         |
| Libri delle Sibille procurati da Romani.   | 235        | Lettere come e quando ritronate da Palat  |         |
| Libri Sibillini quando e da chi abruciati. | 237        | 293.294.                                  |         |
| Libraria de Romani in Campidoglio.         | 238        | Lettere Latine da chi ritrouate.          | 295     |
| Libraria Palatina.                         | 238        | Lettere Latine ritrouate da Carmanta.     |         |
| Libri seruti da Giulio Casare.             | 239        | Lettere tronate da Enandro quali fosse    |         |
| Libraria di Epafrodito Cheronese in Rom    | a.         | 299                                       |         |
| 240                                        |            | Lettere Hetrusche da chi ritrouate.       | 300     |
| Libraria di Adriano Imp.in Athene.         | 240        | Lettere ritrouate da Claudio Imperatore   |         |
| Libraria di Hierusalemme e sua historia    |            | 0.00                                      | 2.303   |
| 241                                        |            | Libri scritti da Claudio Imp.             | 307     |
| Libraria di S. Girolamo in Hierusalemo     | mes.       | Lago di Fucino da che seccato.            | 303     |
| 242                                        |            | Libanio mastro di S. Gio. Chrisostomo.    | 3.05    |
| Libraria di Cesarea e sua historia.        | 243        | Lettere d'Armenia da chi ritrouate.       | 305     |
| Libraria di Cesarea da chi ristorata.      | 244        | Lettere Illiriche da chi ritronate.       | 308     |
| Lattantio. Firmiano in che tempo fosse.    | 244.       | Libri sacri tradotti da S. Girolamo.      | 303     |
| Libraria de gli Apostoli.                  | 245        | Lettere Illiriche da chi ampliate.        | 310     |
| Libri sacri scritti da gli, Apostoli.      | 246        | Lettere Gotiche da chi ritrouate.         | 3:11    |
| Libraria de Ponteficie sua historia.       | 247        | Lingua Arabica nobilissima.               | 317     |
| Lettere Chaldee da chi ritrouate.          | 259        | Lettere Arabiche da chi ritrouate.        | 317     |
| Legge date da Dio à Moise in che care      |            | Libri Vaticani e loro qualità e numer     |         |
| scritte.                                   | 260        | 218.                                      |         |
| Legge date da Dio scritte in verso Leroi   |            | Libri Heretici non conservati in Vatica   | ano.    |
| 260                                        |            | 319.                                      |         |
| Lettere hoggi vsate da Gindei da chi ritr  | ouate      | Libri de vary linguaggi in Vaticano       |         |
| 262.                                       |            | 219                                       |         |
| Lettere Hebraiche e loro significato.      | 262.       | Libri di Constantinopoli in Vaticano.     | 3:19    |
| Libri sacri del Testamento vecchio da ci   | -          | Librarie come deuono effere secondo Viti  |         |
| scritti e restituiti.                      | 262        | 320.                                      |         |
| Lira da chi ritrguata.                     | 264        | Libri de Padri ristampati da Siste.       | 321     |
| Lettere da chi ritronate nell' Egitto:     | 272        | Lilyarie varie di Roma.                   | 324     |
| Lettere da chi prima ritrouate nella Ph    |            | Libraria de Canonici di Santo Pietro.     | 325     |
| 275                                        | 01700170   | Libraria de frati Predicatori nella Min   |         |
| Libano monte oue sia-                      | 276        | 325                                       | ,,,,,,, |
| Lettere ritrouate da Cadmo quali fosse     |            | Libraria de Araceli.                      | 326     |
|                                            | -          | Libraria de SS. Apostoli.                 | 326     |
| Lettere Greche antithe quante fossero se   | condr      | Libraria di Capranica.                    | 327     |
| Aristotele.                                |            | Libraria del Card, Sirleto                |         |
| Lettere perche dette figlie negre di Cas   | 279<br>dmo | Libraria del Card Asc. Colonna qual       | folles. |
|                                            |            |                                           | ٠١١٠٠   |
| 1. 272                                     |            | 327.328.                                  | Luaria  |

# TAVOLA. Libraria del Card Scipione Gon7 224. 328 Monasterio occupata da Heretici.

| Till and I was the                         | 3.4    | Marries Tard                                  | 201  |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------|
| Libraria del Card. Lancelloto.             | 328    | Martino Luthero impugnato da Arrigo v         | 14.  |
| Libraria del Card. Aldobrandini.           | 328    | pag.                                          | 201  |
| Libraria del Card. Castagna.               | 328    | Muleasse Rè di Tunigi.                        | 202  |
| Librarie prinate famose                    | 328    | Maria Reina d'Inghilterra.                    | 205  |
| Libraria de Medici in Fiorenze.            | 329    | Marcello y. Papa.                             | 206  |
| Libraria di Auleasse Rè di Tunigi.         | 330    | Martino Luthero condennato.                   | 207  |
|                                            |        | Monarchia degli Assiri quanto durasse.        | 217  |
| M                                          |        | Megaresi vinti da i Greci.                    | 222  |
|                                            |        | Magia esercitarsi nell'Egitto.                | 228  |
| Noise non esser stato il primo ritron      | sazore | Menes primo Rè del Mondo.                     | 230  |
| IVI delle letere.                          | mu.I   | Morte di Romolo primo Rè de Romani.           | 233  |
| Mose sotto chi apprendesse l'arte e la sap | ienZa  | Mondo eterno secondo Aristotile & i Peri      | pate |
| de gli Egittij.                            | 4      | tici.                                         | 25 I |
| Mose chiamato Merc. da gli Egittij.        | 3      | Moise Profeta e sua vita e costumi.           | 259  |
| Monarchia del modo appresso qual nation    | ne più | Moise buttato in fiume.                       | 261  |
| fiorisse.                                  | 11     | Moise doue morisse & in che tempo fo          | Me.  |
| Monarchia de Romani quanto grande          | 20     | 261                                           |      |
| Morali di S. Gregorio da che tradotti da   |        | Mercurio Egittio, e cose da lui fatte, e riti | OUR- |
| 1 no in Greco.                             | 24     | te.                                           | 263  |
| Morte di Gregorio xiÿ.                     | 45     |                                               | 264  |
| Mausoleo di Augusto e sua descrittione     | 48     | Mercurio perche creduto Dio delle eloqu       |      |
| Mausoleo e suo circuito & altezza.         | 40     | e Nuntio di Gioue.                            | 264  |
| Mausoleo done edificato e quando.          | 49     | Mercurio Trismegistro.                        | 263  |
| Marcello nepote di Augusto oue sepellito.  |        |                                               | .266 |
| Mole di Adriano e sua descrittione.        | 40     | Mercurio Pianeta e sua proprietà.             | 266  |
| Mole di Adriano quando ruinata.            | . 50   | Mercurio riuocar l'anime del centro ne        |      |
| Mausoleo da chi prima fatto al mondo.      | :50    | che significhi.                               | 266  |
| Maufolo Rè di Caria quando morisse.        | •      | Mennone e cose da lui fatte e ritrouate       | _    |
| Mausoleo perche cosi detto.                | 50     |                                               |      |
| Mausoleo di Artemisia e sua descrittione e | 5 I    | Mannana canadata in Assaella                  | 260  |
|                                            |        | Mennone cangiato in Augello.                  | 260  |
| dezza.                                     | 51     | Mennoni augelli e loro proprietà.             | 269  |
| Mausoleo da chi scolpito.                  | 5.I    | Meleagride augelli e loro mirabil natur       | A.   |
| Marco Aurelio adottato da Antonino.        | 68     | 270                                           |      |
| Miracolo fatto da Christiani à tempo di    |        | Mennone cangiato in augello che significh     | 5.   |
| tonine.                                    | 69     | 270                                           | ,    |
| Monte forato da Claudio Imp.               | 84     | Minos e Radamancho di chi figliuoli e pe      |      |
| Minerua di Auorio fatta da Fidia           | LIO    | giudici dell'inferno tenuti.                  | 175  |
| Montalio fatto Citta                       | 113    | Matrimonio da chi ritrouato appresso          |      |
| Miracoli di S.Diego.                       | 122    | genttli.                                      | 282  |
| Macedonic Heretico e suoi, errori.         | 135    |                                               | .283 |
|                                            | .148   | Memoria locale quado e da chi ritrouata.      |      |
| Monotheliti heretici.                      | 122    | Mesi da chi accommodati al corso della lu     | na.  |
| Machario heretico e suoi errori.           | 155    | 293                                           |      |
| Mansueto Arciuesco di Milano.              | 158    | Meletio Vescouo di Antiochia.                 | 307  |
| Michele Imp de Greci e sua pazzia.         | 171    | Muleasse Rè di Tunigi e suoi dannu            | 330  |
| Michele Paleologo Imp. de Greci al Conci   | lio di | Marsilio Ficina.                              | 330  |
| Lione.                                     | 185    | N                                             | -    |
| Miracolo di Bolsena.                       | 187    |                                               |      |
| Mitra di S. Siluestro portata à Roma.      | 196    | TOe saluò le lettere dal diluuio.             | 3    |
|                                            | .201   | Numa Pompilio più antico di Ales.             | M.7  |
|                                            |        | Nemb                                          |      |
|                                            |        |                                               |      |

## TAVOLA:

| Nembrotto, chi fosse. 12                          | Ottauio Cefare, e suoi costumi. 73                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nicola V.e suoi costumi. 24                       | Ottauio Cesara quanto vinesse. 72                 |
| Nicola V. restaurator della Libraria Vaticana     | Opere di Augusto, che hoggi à Roma si veggio      |
| 24                                                | no. 73                                            |
| Naui Turchesche quante fossero nella pugna        | Obelisco Lateranense, e sna historia. 80          |
| di Lepanto.                                       | Obelischi di Cerchio Massimo. 94                  |
| Naui Christiane quante fossero contra il Tur-     | Obelisco Lateranense da chi trasportato à Ro-     |
| co. s6                                            | ma,e quando.                                      |
| Norma di Christiana militia. 61                   | Obelisco Lateranense à chi prima dedicato         |
| Naue che condusse l'Obelisco di Augusto quan      | 91                                                |
| togrande. 104                                     | Ornamento antico, e nuono dell'Obelisco Late.     |
| Naut della Chiefa di S. Pietro. 117               | ranense.                                          |
| Numero di persone, e caualli per la depositione   | Obelisco Lateranense, guando ritrouato. 91        |
| dell'Obelisco Vatic. 119                          | Ormisda Architetto. 94                            |
| Nestorio Heretico, e suoi errori. 141             | Ossa di Traiano à Roma.                           |
| Neftorio condennato. 142.146                      | Obelisco Vaticano, e sua historia. 98             |
| S. Nicolò di Tolentino canoni ato. 196            | Obelischi, eloro historia.                        |
| Nitocre Reina di Babilonia. 215                   | Obelischi da chi prima trouati. 100               |
| Numero dell'esercitio di Xerse. 224               | Obelischi di che si faceuano.                     |
| Naui di Xerse. 224                                | Obelischi quanto alti.                            |
| Nomi de 12. Dei di Egitto da chi ritrouati.       | Obelisco di Alesandria.                           |
| 230                                               | Obelisco di Thebe, e sua historia.                |
| Numa Pompilio come, e quando creato Rè de         | Obeliseo di Semneferteo . 102                     |
| Romani. 233                                       | Obelisco di Sesostride, e sua historia. 101       |
| Narciso Vescouo di Hierusalemme. 241              | Obelisco di Nuncureo.                             |
| Notto la dipinta sopra lo scettro di Cecrope, che | Obelijchi di Roma quanti fossero. 103             |
| significhi. 283                                   | Opere di Fidia Scultore.                          |
| Nottole, per che dedicate à Minerua. 284          | Obelisco Vaticano, quando posto à terra. 119      |
| Nicostrata Carmenta, e cose da lei fatte. 295     | 120                                               |
| Nicostrata perche tenuta profetessa di Apolli-    | Obelisco Vatic. quando drizzato nella piazza      |
| ne. 295                                           | di S. Pietro.                                     |
| Nicostrata, onde detta Carmenta. 295              | Opere di Sisto non depinte. 121                   |
| Nettario Vescouo di Constantinopoli. 307          | Opere di Sistonon finite. 129                     |
|                                                   | Origene, e suoi costumi, & errori. 149            |
| O                                                 | Ottauiano Antipapa. 174                           |
|                                                   | Otthone preso.                                    |
| Ordini de Caratteri delle lettere. nu.2           | Opere di Aristotele da chi fatte tradurre in La   |
| Ordini de Caratteri delle lettere. 4              | tino. 181                                         |
| Ottoniel Capitano d'Israele, in che tempo fos     | Officio del Sacramento da chi composto. 188       |
| Je. 3                                             | Opinioni varie, circa l'origine dell'huomo. 251   |
| Ossa di Numa, quando, da chi, e doue ritroua-     | 252.                                              |
| 10.                                               | Opinione di Platone, circa la generatione del     |
| Opere di Sisto IIII. doue descritte. 26           | l'huomo.                                          |
| Ordini, e decreti della Libraria Vatic. 36        | Osiri Dio dell'Egitto, per chi significato. 271   |
| Oratione in nome de Giapponessi al Papa da        | Orfeo, perche fu detto tirar gli alberi, & i sass |
| chi fatta, e risposta datali innome del Pa-       | al canto suo.                                     |
| pa. 44.45                                         | Orfeo, perche tenuto edificator di Thebe co       |
| oratori Giapponesi presenti alla coronatione di   | canto.                                            |
| Sisto V. 45                                       | Opinione di Pithagora dell'anima nostra. 288      |
| Obelisco Esquilino, e sua historie. 47            | Ossa di S Gio. Chrisostomo reportate in Con       |
| Obelisco Flaminio, e sua historia. 71             | Stantinopoli. 300                                 |
| •                                                 | Piombo                                            |

# T A V O L A. Presente del Signore ristorato da Siste

| •                                                          |         | Palacio I steramon G. Gua de Guissiano         | 73       |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------|
| D lombo vsato per seriuere.                                |         | Palagio Lateranense, e sua descrittione,       |          |
| Pergamine da chi ritrouate.                                | nu.6    |                                                | 81       |
| Pergamo Città.                                             | 6       | Portico Lateranense, da chi fatto, e qua       | nao. 80  |
| Pergamine donde dette.                                     | 6       | Plutarco Cheroneo precettori di Traia          |          |
|                                                            | 6       | Provincie siggiogate da Traiano Imp.           | 3 ~ . 95 |
| Pergam ne quando la prima volta in Ro<br>Papiri ricrouati. | _       | Piramide di Cheope,e sua spesa, e gran         | ae(za.   |
| Papiri doue nascono, e varie loro sorti.                   | 6.7     | ***                                            |          |
|                                                            | 7       | Platano, e vite di oro donata à Dario.         | 103      |
| Palamede Greco ritrouator di quattro l                     | ettere. | Palle di bronzo sopra gli Obelischi, ch        |          |
| Pisistrato Tiranno, e suoi costumi.                        | - 0:    | Caffero.                                       | 104      |
| Pisistrato in che tempo fosse.                             | 18      | Paludi Pontine seccate da Sisto.               | 106      |
|                                                            | 18      | Prassitele Scultore, e sue opere.              | 1/2      |
| Papiri non erano in vso à tempo di Tolom                   |         | Pitture della scala Santa.                     | 114      |
| Paolo Emilio primo conduttor de libri                      |         | Pontefici seppelliti vicino à S. Pietre.       | 117      |
| ma                                                         | 21      | Persecutioni degli Arriani.                    | 128      |
| Pāfilo martire primo institor di libraria                  |         | Priscilliano Heretico, e suoi errori.          | 136      |
| Stiana.                                                    | 23      | Priscillianisti dannati, e tagliati à pezz     |          |
| Platina soprastante alla libraria Vatic                    |         | Pelagio Heretico.                              | 137      |
| tempo di Sisto IIII.                                       | 26      | Porfirio Platonico heretico:                   | 150      |
| Pietro Bembo Secretario di Leon X.                         | 28      | Porfirio, come prima chiamato, e perc          |          |
| Peteure difuori della Libraria Vaticana                    | r dal-  | Porfirio.                                      | 150      |
| la parte del giardino.                                     | 35      | Plotino Maestro di Origene, e di Porsirio      |          |
| Fitture della medema verso il cortile.                     | 3.5     | Porfirio scrine contra la fede.                | 150      |
| Pitture del Cielo della prima stanza de                    |         | Porfirio confutato.                            | 150      |
| braria.                                                    | 35      | Prisciano Gramatico.                           | 15-      |
| Pitture di dentro della libraria Vatic.                    | 38      | Pioggia di fangue.                             | 176      |
| Prothasio Rè di Arima nel Giappone.                        | 42      | Prelati del Concilio vniuersale di Lat         | erano.   |
| Porte del Mausoleo di Augusto quante se                    | ojjero. |                                                |          |
| 49                                                         |         | S. Pietro Martire canonilato.                  | 181      |
| Preteianni auifato da Pio V. della vitt                    | oria    | Pretro Vigna heretico.                         | 181      |
| bauuta contra il Turco.                                    | 57      | Ponte di Capua da chi edificato.               | 181      |
| Perfecution de Catholici à tempo di Carl                   | 0 1X.   | Processione del Sacramento quando, instituita. |          |
| 60.                                                        |         |                                                | 187      |
| Pio V moue guerra à gli V gonotti.                         | 61      | Profes in Ferrara.                             | 195      |
| Prodigio nella guerra contra V gonotti.                    | 62      | Processione fatta da Leone X.                  | 198      |
| Pio V.e sua vita, e costumi.                               | 62.     | Processione fatta da Sisto V.                  | 199      |
| Pio V.come chiamato al batte simo:                         | 62      | Paolo III. Papa.                               | 201      |
| Pio quando fatto lettore, e sostenesse conclu              | jioni.  | Paolo IIII. Papa.                              | 206      |
| Nie augusta franco Prince                                  |         | porte di Babilonia                             | 214      |
| Pio quando fatto Priore.                                   | 63      | Pisistrato Tiranno di Athene, e sua vita       |          |
| Pio fatto Inquisiore.                                      | 63      |                                                | 10.222   |
| Pio fatto Vescouo, e Cardinale.                            | 63      | Pithio Lidiano dà da pranzo all'esser          |          |
| Pio V quando creato Papa.                                  | 63      | Xerfe.                                         | 224      |
| Pio quando coronato.                                       | 64      | Ponte fatto da Xerfenell'Hellesponto.          | 225      |
| Pio cerca far l'impresa d'Inghilterra.                     | 64.     | Ponte nell Helesponte in che modo fatto        |          |
| Pio quando morisse.                                        | 64.     | Platone in Egitto.                             | 228      |
| Pio che statura e complessione hauesse. 64                 |         | Platone attese alla legge Mosaica.             | 228      |
| Paolo Atostolo, e sua vita, e costumi.                     | 68      | platone chiamato Mosè Atheniese.               | 219      |
| Paolo Apostolo more.                                       | 68      | Pithagora in Egitto.                           | 229      |
| Ritture dolla Cappella del Presepio.                       | 75.     | Psamiethico Rè di Egitto                       | 229      |
|                                                            |         |                                                | Profe-   |

| Projetta at Roma, e jua aechiaratione.      | 230    |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| 237                                         |        | 2                                           |        |
| Pompeo Macro Bibliothecario della lib       | raria  |                                             |        |
| di Augusto.                                 | 238    | Vintiliano quando, e da chi ritroun         | 10.24  |
| Pamphilo prete di Cesaren, e sua vita, e c  | oftse- | Querele di Vescoui abrusciate de            | z Co=  |
| mi.                                         | 243    | Stantino,                                   | 130    |
| Poeti, e loro opinione, circa la generation |        | ***************************************     | 43 *   |
| l'huomo.                                    | 252    | R                                           |        |
| Prometheo formater dell huomo secondo i     | _      | **                                          |        |
|                                             |        | D Tenangeri della laccana dencha mala       |        |
| ti,e sua fanola.                            | 252    | R Itrouatori delle lettere perche moli      | i cre- |
| Poesia da chi ritronata.                    | 260    | K dutinu.                                   | - 4    |
| Pensieri del core non conosciuti' se non di | 4 D10  | Rè di Egitto da chi e perche detti Tolomei. |        |
| 264                                         |        | Risposta all'oratione de Giapponess.        | 45     |
| Palagio di Ciro, e sua descrittione.        | 270    | Rè di Persia e di Arabia anisati da Pio V.  | della  |
| Phenice Rè de Phenics.                      | 275    | vittoria haunta contra il Turco .           | 57     |
| Phenicia provincia, onde detta, e suoi ter  | rmini  | RiccheZze de gli Egittij .                  | 103    |
| 275.276.                                    |        | Ricchelze de Romani.                        | 103    |
| Purpura, doue ben si tinga. 275             | .276   | Roma da chi spogliata di statue e de suoi   | orna-  |
| Ptolemaide oue sia.                         | 276    | menti.                                      | 158    |
| Prosodia, cioè parlare in Prosa da chi rit  |        | Regno de Longobardi quando & in chi t       |        |
| 12.                                         | 278    | nato.                                       | 163    |
| Poitar Nottole ad Athene, che significhi.   |        | Rèdi Tartari condotto al Concilio secon     |        |
| Pithagora Filosofo, e sua vita.             | 285    | Lione,                                      | 182    |
| Peregrinationi di Pithagora.                | 287    | Rè de Tartari batteZato.                    | 182    |
| Pithagora, done Filosofasse.                | 287    | Regno de gli Assirin chi terminate.         |        |
|                                             |        | Ricchezze de Babilonia.                     | 214    |
| Pithagora si chi amò prima Filosofo.        | 387    | Regno di Athene come intermesso.            | 215    |
| Pithagora in che tempo fiorisse.            | 287    |                                             | 228    |
| Pithagora, come morisse.                    | 289    | Romolo e sua morte.                         | 233    |
| Pithagora perche dipinto co'l dito accostta |        | Republica descritta da Platone.             | 239    |
|                                             | .290   | R. lettera da chi ritrouata.                | 303    |
| Palamede e cose da lui fatte.               | 293    | Roma quado da chi presa la prima volta      | 1.3 04 |
| Palamede come morisse.                      | 294    | Resurrettione di Christo.                   | 315    |
| Pallante marito di Nicostrata.              | 225    |                                             |        |
| Porta Carmentale done fosse in Roma.        | 296    | \$                                          |        |
| Porta Carmentale perche detta scelerata.    | 296    |                                             |        |
| Pallanteo Castello done quando e da ch      | i edi- | C'ApienZa de gli Egitti meno antich a che   | el'hi- |
| ficato.                                     | 297    | J storia di Mosse.                          | 3      |
| Pallante figlio di Euandro quanto grande.   | 208    | Sarpedone Re della Licia.                   | 6      |
| Porto di Ostia da chi edificato.            | 202    | Stampa e sue Lodi.                          | 14     |
| Petronio Vescouo di Bologna in che tempo    | folle. | Stapa quado, done e da chi prima ritrona    | 14.14  |
| 305                                         | 3-33   | Stampa quando la prima velta in Roma        |        |
| Possidenio Vesceue d'Africa in che tempo    | folle. | 24                                          |        |
| 305                                         | JJ.    | Stampa molto auanti nella China che in l    | Eura-  |
| Pioggia grandissima in Constantinopoli.     | 206    |                                             | 14     |
| 00 0                                        | 306    | pa.                                         |        |
| Proculo Patriarca di Constantinopoli.       | 306    | Stampa come venuta in mane di Cutem         |        |
| Patria di S. Gio. Chrisostomo.              | 306    | Tedesco.                                    | 15     |
| Presepio di Christo da chi portato in Ro    | 7/366. | 2 00 3                                      | 5.16   |
| 309                                         |        | Stampateri celebri quali fossero.           | 16     |
| Prodigij apparsi nella Natiuità di Christo  | .313   | Seleuco Rè racquista la libraria de Persi.  |        |
| Prodigij nella morte di Christo.            | 314    | Superbia de Rèd'Egitto.                     | 19     |
| Pietro Pescasore capo del collegio Apostol. | 315    | Servio Tullo in che tempo fosse.            | 18     |
|                                             |        | £,                                          | IRTHA  |
|                                             |        |                                             |        |

| Statua di Numeriano Imp. nella libraria Pa-                                              | Schisma di Alessandro iij. con Vittore. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| latina.                                                                                  | S. Stanislao Vescouo canonicato. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Statua di M. Varrone nella medema. 21                                                    | Studio di Napoli da chi ordinato. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sisto IIII. e sua diligenza intorno alla libraria                                        | Sede Apostolica da chi trasferita in Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vaticana. 25                                                                             | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Studio di Roma ingrandito, e da chi ristorato.                                           | Studij in Europa da chi inlingua Hebraica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28                                                                                       | Caldalica, Arabica, e Greca publicati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sito antico della libraria Vaticana.                                                     | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sisto V. quando creato Pontesice. 32.315                                                 | Sede Apostolica quando; come, e da chi ridotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stampa Vaticana. 35.321                                                                  | in Dames .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sisto V. accompagnato a Laterano de gli Orato                                            | 'C J: T '100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ri Giapponesi. 45                                                                        | Calina lant de Tamali mana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Statua d' Augusto nel Maufoleo. 49                                                       | P. D. Carl I. P. C. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scultori del Mausoleo di Artemisia.                                                      | in the state of th |
| Sepolchro di Porsenna Rè e sua descrittione.                                             | market in the state of the stat |
| SI                                                                                       | 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.A.J. J. Hart was Control of the                                                        | Seleuco vince i Persi, e riporta la libraria in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sepotenro ai Pio V. e sua inscrittione. \$3.54<br>Stragge de Turchi à tempo di Pio V. 56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | (A) 1 7 1 (A, 19) 1 17 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Simulachri, & Altari da chi retrouati. 23.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. Dionigi im Francia preso da gli heretici. 60<br>Soccorso di Pio V. in Francia. 61     | Scolpire figure in Piramidi da chi ritrouare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                          | 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sconfitta d'heretici fatta da Pio. 61                                                    | Sacrifici instituiti da Numa. 233.234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stendardi di Vgonotti a Roma. 62                                                         | Sacrifici instituiti da Pithagora. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Statua di S. Paolo nella colonna Antonina. 68                                            | Sibilla Cumana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | Sibilla Eritrea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Statue della capella di Sisto V. 76                                                      | Sibilla di Perfia e fuoi libri 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Statue della Sepultura di Sisto 5. 76                                                    | Sibille Cumane quante fossero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sisto V. quando nascesse.                                                                | Sinodo primo di S.Pietro celebrato in Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strade aperte da Sisto. 78.79.30                                                         | 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Strade racconcie e lastricate da Sisto V. 80                                             | Stoicie loro parere circa la generatione dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saturni Gioui, & Hercoli perche molti cre-                                               | huomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| duti. 95                                                                                 | Sarà moglie Abrahamo. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Segno della Croce posto sopra gli Obelischi e per-                                       | Stilbone the fù poi detto Mercurio. 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| che. 104                                                                                 | Spinga moglie di Cadmo. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Statue di Alessandro Magno e di Bucefalo nel                                             | Sacrifici da chi prima instituiti. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quirinale e loro historia. 108                                                           | Satiro dipinto con Cecrope che significhi. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Solaro della casa di Nerone indorato in una                                              | Satiri anima!: libidinosi. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| notte.                                                                                   | Satiri doue si trouino. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Statue de caualli in quanto num, în Roma.112                                             | Satiros che significhi. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schala santa da chi ristorata. 114                                                       | Satiriari che passione sia. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sabelliani Heretici. 130                                                                 | Satiri non sono fauolosi. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S. Siluestro Papa e sua vita e costumi. 131                                              | Strada seguita da Hercole. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sacco secondo di Roma. 147                                                               | Sirene attribuite da Pithagora a ciascum Cie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stefano III. Papa. 161                                                                   | lo. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sepoltura ritrouata al tempio di Irene. 163                                              | Scoltura da chi ritrouata. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sinodi nella Franconia de Vescoui Germani.                                               | Statera da chi ritrouata. [290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 164                                                                                      | Statua di Epicharmo Filosofo e suoi versi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Study in Italia instituiti da Carlo Magno.                                               | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 167                                                                                      | Simonide Melico, e cose da lui fatte. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sede Vacante per viij. anni. 168.169                                                     | Squadre e compagnie de soldati da chi ritroua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sacerdoti Latini scacciati da Bulgari. 169                                               | 10. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | Yy Spe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Spelonca di Cacco one fosse. 298                | edificato. 154                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sepoltura di Pallante figlio di Euandro quado   | Theofanio Vescouo di Antiochia. 156                                                 |
| doue, e da chi ritronata. 298                   | Terremoto in Constantinopoli. 160                                                   |
| Seueriano Vescono Heretico. 306                 | Torneamenti vetati. 172                                                             |
| Stridone patria di S. Girolamo. 308             | Torre di Capua da chi edificata. 181                                                |
| Stampa Vaticana e sua historia. 231             | Thomaso di Aquino muore. 184                                                        |
| Stampa Vaticana a che fine instituita. 322      | Tempio di Oriueto.                                                                  |
|                                                 | Templari estinti.                                                                   |
| T                                               | Turchi inuitati al Concilio di Trento. 2.7                                          |
|                                                 | Trithechimo Rè di Babilonia. 215                                                    |
| TEle inccrate messe ad vso per scriuere. 5.6    | Tolomeo Redi Egitto Astrologo. 229                                                  |
| Tele incerate auatila guerra di Troia 5.6       | Folomeo Laide. 230                                                                  |
| Tolome o Re d'Egitto. 6                         | Tolomeo Filadelfo. 231                                                              |
| Titolo della Croce di Christo in quanti lin-    | Tolomeo Dionisio. 232                                                               |
| guaggi scritto.                                 | - 1: 1: T 1: 1: C                                                                   |
| Titolo della Croce quando ritrouato. II         | m :                                                                                 |
| Tauole della legge in the linguaggio scritte.   | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                            |
| 12                                              | Tertuliano in che tempo fosse. 242<br>Trochillo vecello amichissimo del Cocodrillo. |
| Torre di Babilonia da chi fabricata. 12         |                                                                                     |
| T J: p 1 11 1.                                  | 274.<br>Thebe d'Egitto da chi edificata. 277                                        |
| emi tim t i a tit                               |                                                                                     |
|                                                 | Thebe perche creduta edificata da Orfeo e da                                        |
| Tempio d'Apolline nel monte Palatino e sua      | Cadmo. 278                                                                          |
| descrittione.                                   | Tempio di Carmenta in Roma. 296                                                     |
| Theatro di Beluedere e sua descrittione. 32     | Tarquinio Prisco di chi figliolo. 300                                               |
| Theatro di Beluedere in Vaticano quando e da    | Tinaquilla moglie. di Tarquinio Prisco indoni-                                      |
| chi fatto.                                      | na.<br>Theodoro e Massimo Filosofi conertiti da Chri-                               |
| Termini della noua libraria Vaticana.           | 6.0                                                                                 |
| Tauola de fondatori e restauratori della libra- |                                                                                     |
| ria Vaticana.                                   | Theophilo Vescouo in che tempo fosse. 305                                           |
| Traslatione del corpo di Pio V. in S. Maria     | Terremoti grandifimi in Constantinopoli &                                           |
| Maggiore quando e da chi fatta.                 | vn'atto marauiglioso che vi auenne 306                                              |
| Trionfo di M. Antenio Colonna. 38               | Tiberio Imper. auisato da Pilato della morte                                        |
| Traiano Imp.e sua vita e costumi. 94            | di Christo 314.315                                                                  |
| Traiano quando e doue morisse. 95               | Tunigi quando e da chi preso. 330                                                   |
| Tolomeo Rè d'Egitto e numero di suoi cortegia.  |                                                                                     |
| nt. 103                                         | V.                                                                                  |
| Torre di Hostia da chi e sopra che edificata.   |                                                                                     |
| 104                                             | Arij inuentori delle lettere. 2                                                     |
| Tempio di S. Gerolamo fatto da Sisto. 107       | V Virgilio in che scriuesse L'Eneide. 8                                             |
| Tiridate Rè d'Armenia à Roma. 112               | Verga di Aron done hoggi fia. 12                                                    |
| Theodosio Imp. e sua vita e costumi, 138        | Vitei primo Rè della China ritrouatore dell'ar                                      |
| Theodosio Imp. ributtato fuor di Chiesa. 139    | tiglieria.                                                                          |
| Tempio di Diana in Efeso e sua descrittione e   | Versi in lode di Sisto IIII. per la restauratione                                   |
| grande Zzà. 142                                 | della libraria Vaticana. 26                                                         |
| Theodosio II. Imp. o suoi costumi. 143          | Vittoria di Pio.V. contra Turchi. 56                                                |
| Theodosio quando e doue morisse. 144            | Vittoria predetta da Pio. 57                                                        |
| Theodoro herctico e suoi errori. 148            | Vittoria contra V gonotti ottenuta da Pio, e                                        |
| Theodora Imperatrice. 152                       | quando. 62                                                                          |
| Tubuniano Theofilo e Doroteo Iurisconsulti.     | Vittoria ottenuta da Christiani a tempo di                                          |
| 154                                             | Antonino. 69                                                                        |
| Tempio di S. Sofia in Constantinopoli da chi    | Versi di Costantino nella Chiesa di S. Pie-                                         |
| *                                               | tro                                                                                 |

| 770.                                       | 119    | ma ritrouate.                          | 278      |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------|
| Vesicino Vescouo di Napoli.                | 138    | Vity di Claudio Imp.                   | 303      |
| Vite de Pontefici scritte da Damaco.       | 138    | Victorino Rhetorico Maestro di S. Gir. | olamo.   |
| Valentiniano Imp. di Roma.                 | 144    | 308                                    |          |
| Venetia quando la prima volta habitata.    | 144    | Vlphia Vescouo e cose da lui fatte.    | 311      |
| Vigilio Papa e sua vita e costumi.         | 152    |                                        | ,        |
| Vigilio incontrato da Giustiniano in Confi | anti-  | X                                      |          |
| nopoli.                                    | 152    |                                        |          |
| Vittorie di Giustiniano Imp.               | 153    | V Erse soggioga Atheniesi e trasport   | a la li- |
| Visione di Innocentio iij.                 | 177    |                                        | 18.222   |
| Vgo glosatore della Biblia da chi fatto C  | ardi-  | Xerje Rè di Persia eletto.             | 222      |
| nale.                                      | 181    | Xerse vede l'Esercito in mostra.       | 226      |
| V'nione 13. de Greci con Latini.           | 382    | Xerse piange.                          | 226      |
| Vnione vltima de Greci con Latini nel C    | conci- |                                        |          |
| lio Fiorentino.                            | 195    | Y                                      |          |
| Versidell'unione de Greci con Latini in    | vati-  |                                        |          |
| cano.                                      | 196    | V Lettera da chi accomodata ad ej      | Tempio   |
| Visione interpretate da Daniele.           | 216    | I della vita humana.                   | 285      |
| Verga di Mercurio che significhi.          | 264    | Y celebrata da Virgilio.               | - 485    |
| Verga di Mercurio per che chiamata         | Cadu-  |                                        |          |
| ceum.                                      | 265    | Z                                      |          |
| Vino e modo di farlo dall'une da chi ri    |        |                                        |          |
| ta.                                        | 272    | Acharia primo Papa                     | 204      |
| Verità della fauola de Iside.              | 272    | ZoZimo Papa.                           | 24       |
| Ve se de Metalli e modo di purgarli da c   |        |                                        |          |

#### IL FINE.

Transparent

# AVTHORI CITATI NELL'OPERA da quali si è pigliato quanto in esa si contiene.

A.

S. A Gostino.
Attabano.

Antia Aulogellio. Ammiano Marcellino. Anastasio Bibliothecario. Athanasio. Albumazaro Astrologo ... Apuleio. Apollodoro. Aristorele. Alberto Magno. Andrea Fuluio. Apollinare. Atheneo. S. Antonino. Alessandro Polisthorico. Atti di Concilij. Auerroe. Auicenna. Anassimandro. Africano. Aufonio. Augustino Pantheo. S.Ambrogio.

B

Batilta Fregolo.
Battilta Egnatio.

Beda. Biondo. Bartholomeo Marliano. Biblia facra.

C

Cicerone
Cambino Fiorentino.
Cornelio Tacito.
Cipriano
Clemente Alessandrino.
Cremutio appresso Plinio.
Cassiodo ro.
Cassiodo ro.
Cassiodo ro.

D

Dionisio Areopagita.
Dionisio Alicarnasseo.
Diodoro Siculo.
Democrito
Diogene Laerrio.
Dante.
Damasceno.

E

Evpolemo.
Eliano.
Epifanio.

Eutropie

Eutropio. Empedocle.

F

Flegone.
Flegone.
Fulgentio
Francesco Alunno.
Fenestella
Fra Filippo nel supplimento dello
Chroniche.

G.

Gioleppo Giudeo.
S. Girolamo.
Gio.Boccacio.
Gioan Galeazzo Mendozza.
Galeno Medico.
Giulio Capitolino.
Gaudentio Merula.
S. Gregorio Nazianzeno.
S. Gregorio Papa.
S. Gio. Chrifostomo.

H

Herodoto
Hilario.
Hermodoto Platonico.
Honofrio Panumo.

I.

I Sidoro.

L

Lazaro Baifo

Lodouico Ariosto.
Lattantio Firmiano.
Leontio.
Lampridio.
Lucretio.
Leonardo da Vtino.
Leandro Alberti.
Luigi Contarini.
Lucano
S.Leone Papa.

M

Artino.
Mercurio Trismegisto.
Matteo Palmerio.
Melito Sardese.
Mondogneto.
Methodio.
Macrobio.
Mutio Iustinopolitano.

N

Neuio.

0

O Rigene. Ouidio.

P

Platinio.
Platina
Polidoro Virgilio.
Palefatto.
Pio ij.
Poggio.

Pietro

Pietro Crinito.
Polibio.
Plutarcho
Pietro Meffia.
Paulo Giouio.
Pifone.
Paolo Apostolo.
Paolo Medico.
Pietro Apostolo.
Pietro Lombardo.
Plinio secondo.
Platone
Pomponio Leto.
Pindaro.

Q

Q Vinto Curtio.

Rutilio Poeta. Ruto.

S

Sigisberto.
Suida.
Sesto Pompeio.
Seneca.
Sesto Aurelio.
Spartiano.
Solino.

Suetonio.
Settimio Florente.
Seruio.
Sulpitio
Stefano.
Statio.

T

T Vditano.
Theodorico.
Theodorico.
Theodontio.
Tibullo.
Teofrasto.
Tarchagnora.
Trebellio.
Thomaso di Aquino.
Trogo Pompeo.
Theseo Ambrogio.
Torre Cremata.

٧.

Valerio Massimo.
Valerio Massimo.
Vitruuio.
Volaterrano.
Velleio paterculo.
Veneto Vescouo.
Vincenzo historico.

X

X Enofonte.

IL FINE.



### REGSITRO.

\* ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vu Xx Yy.

Tutti sono fogli integri.



IN ROMA, Appresso Giacomo Ruffinello. Adistanza di Gio. Martinelli. M.D. XC.











